



B. Prov.

NAPOLI

17111

ITT. EM.

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio



-

B- hov.

## COLLANA

DEGLI

### ANTICHI STORICI GRECI

VOLGARIZZATI.

#### ELENCO DEGLI STORICI GRECI GIA' PUBBLICATI, EC.

| NOME           | TITOLO DELL'OPERA                                                     | NOME<br>del<br>TRADUTTORE | N.º de' volumi | PREZZO D'ASSOCIAZIONE a moneta ital.  in 8.º in 4.º |          |                | one      | OSSERV AZIONI    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|----------|------------------|
|                | Storia dell'assedio di<br>Troja                                       | Compagnoni                | 1 7            |                                                     |          | 10<br>63       |          |                  |
| Flavio         | Antichità e Guerre<br>Giudaiche<br>Ciropedia                          | Angiolini                 | 7 2            | 33                                                  |          | 61             | 80       | so di stampa pel |
| Senofonte      | Storie Greche<br>Opuscoli<br>Storie Ronme col-                        | Gandini<br>Varj           | 1 2            |                                                     | 32<br>98 |                | 80       |                  |
| Polieno        | l'aggiunta dell'Epi-<br>tome di Sifilino .<br>Stratagemini            | e Bossi<br>Carani         | 5              |                                                     | 57       | 57             |          |                  |
|                | Vite degli Imperatori<br>dopo Marco<br>Antichità Romane .<br>Opuscoli | 1                         | 1 3            | 16                                                  | 25       | 6 28           | 40       |                  |
|                | Opuscoli                                                              | Mustoxidi                 | 2              |                                                     |          | 24             |          |                  |
| 'luterco       |                                                                       | Adriani                   | 6<br>3<br>4    | 18                                                  | 46<br>60 | 83<br>34<br>43 | 48<br>65 |                  |
| storici minori | Trattati vari<br>Storiesula spedizione<br>di Alessandro.              |                           | 1              | 5                                                   | 7º       | 10             | 30       |                  |
| 'ausania       | Opuscoli                                                              |                           | 1              | 8                                                   |          | 13             |          |                  |
|                |                                                                       |                           | -              | 312                                                 | 27       | 538            | 19       |                  |
|                |                                                                       | pari ad Aust.             |                | 358                                                 | 93       | 618            | 60       |                  |
|                | 150                                                                   |                           |                |                                                     |          |                |          |                  |

ULIANO. Opere scelte. Primo volgerizzamento italiano, del sig. co Spirid. Patrettini Corcirese, in 8. lir. 5. Quartuque le Opere di Gilitane a rigare di termini una abbian sede fra quelle che cossituireme la Col-ul edgli aduiti listerie Greei, une n'è prob fra de sea l'efficiale che ai giudicio consenimativami di ren-re comune ad extrembe il formazo dell'edicione la 8.º, li caretteri a la carez coli potamuri di gi. Azzo-zi alla Collida, qualera ne biquinio l'acquistici, lunerire deconocomente sotto oggi rapporto rella tore

scolta; si ha oltresì luzinga di poter dare il secondo somo.

641656

### LE STORIE

DΙ

# **BOTIBIO**

DA MEGALOPOLI

VOLGARIZZATE
SUL TESTO GRECO DELLO SCHWEIGHAUSER

E CORREDATE DI NOTE
DAL DOTTORE I. KOHEN

DA TRIESTE

TOMO OUARTO



### MILANO

TIPI DI FRANCESCO SONZOGNO Q. <sup>m</sup> G. B. Sradone a S. Ambrogio, num. 2735 1827.



#### DELLE STORIE

DI POLIBIO DA MEGALOPOLI

AVANZI DEL LIBRO OTTAVO

I. (1) Per ciò che spetta a siffatte sciagure, se chi le A. di R. soffre abbia ad esser ripreso, o a conseguir perdono, è, generalmente parlando, cosa pericolosa da pronunziarsi; sendochè molti, per quanto abbian ragione- Edr. ant. volmente amministrati i loro affari, cadono in potere di tali che pronti sono a violare i diritti presso gli uomini stabiliti. Ma non dobbiamo per questo negliittosamente rimanerci dall' esporre la nostra sentenza; sibbene, riguardando a' tempi e alle circostanze, alcuni duci riprendere, verso d'altri usar indulgenza. La qual cosa esser in siffatti termini rendesi manifesto per ciò che seguc. (2) Archidamo, re de' Lacedemoni, essendogli sospetta l'ambizione di Cleomene, fuggi di Sparta; ma fra non molto persuaso del contrario, si mise nelle mani dell'anzidetto. Quindi, privato di regno e di vita, non lasciò a' posteri scusa alcuna della sua condotta. POLIBIO, tomo IV.

A. di R. Impercioechè, rimanendo il medesimo stato di cose, e cresciuta l'ambizione c la signoria di Cleomene, chi consegnò sè stesso a colui dal quale si salvò dianzi colla fuga, come non dovea con ragione incappar nella mentovata sventura? Così (3) Pelopida, conoscendo l'animo scellerato (4) del tiranno Alessandro, e ben sapendo, che ogni tiranno stima suoi maggiori nemici i capi del partito libero, prese non solo egli stesso le redini della democrazia Tebana, ma consigliò eziandio Epaminonda di preporsi a quella de' Greci, e venuto come nemico in Tessaglia per distruggere la monarchia - d' Alessandro, gli bastò il cuore di andar a lui per ambasciadore ben due volte. Caduto adunque in poter de' nemici, di grave danno fu causa a' Tebani, e annientò la gloria in addietro acquistatasi, temcrariamente e senza riflessione affidandosi a chi per nessun conto dovea farlo. Egual cosa ebbe a patire Gneo (6) Cornelio capitano de' Romani nella guerra di Sicilia, dando sè stesso imprudentemente nelle mani de'nemici. E simil caso avvenne a molti altri.

II. Laonde meritevoli sono di riprensione coloro che senza cautela gittansi in braccio agli avversarii; ma quelli che fanno i dovuti provvedimenti non debbon incolparsi. Imperciocchè il non fidarsi di nessuno, è rendersi inoperante: ma prendendo le dovute guarentigie far ciò che detta la ragione, è proceder irreprensibile. E sono coteste guarentigie i giuramenti, i figli, le mogli, e sovrattutto (t) la vita precedente. L'esser adunque per via di queste ingananti, e cader nel laccio, colpa non è di chi soccombe alla frode, ma di

chi la ordisce. Quindi hannosì a ricercar precipuamente A. di R. cotali guarentigie, per cui la persona nella quale riposa la fede non può violarla. Ma dappoichè di rado cotali si trovano, sarà l'altra strada rivolger ogui cura a far sì, che quand' anche falliamo, non ci venga meno il perdono degli esteri. La qual cosa anche a molti ne' tempi andati è avvenuta; ma l'esempio più evidente, ed all' età di cui ora discorriamo più vicino, è ciò che avvenne ad Acheo. Questi, non omettendo nulla di quanto appartiene a cautela eda sicurezza, sibbene provvedendo a quanto può l'umano consiglio, cadde tuttavia nelle mani de' nemici. E cotesto caso procacciò dagli stranieri a chi lo sofferse compassione e perdono, ma' a chi ne fu la cagione accusa e odio.

III. Non (8) sembrani alieno da tutta la mia impresa e dallo scopo che dapprincipio mi sono proposto, eecitar l'attensione de' leggitori sulla grandezza delle azioni, e sulla gara con cui amendue le repubbliche, dico la Romana e la Cartaginese, perseverarono nel toro proponimento. Imperciocchè chi non rammenterà con lode, come, implicati in cotal guerra per (9) il dominio dell' Italia, n'in minore per (10) quello della Spagna, mentre che eran amendue del pari nella massina incertezza sull'esito di quelle, cd eguali i presenti pericoli, tuttavia non contenti delle impresa che avena per le mani, combatteron eziandio (11) pella Sardegna e pella Sicilia, e tutto abbracciaron non solo colla speranza, ma colle vettovaglie ancora e cogli apparati / Di che maria-

A. d. R. viglierassi maggiormente chi vorrà a parte a parte ogni 540 cosa considerare. Due legioni intiere stanziavano coi consoli in Italia, e due in Ispagna. Di queste Gneo Scipione avea le forze di terra, e Publio le navali. Simili erano gli eserciti de' Cartaginesi. Un'a rmata vigila lava in Grecia (12) sulle imprese di Filippo, cui era preposto dapprima Marco Valerio, poscia Publio Sulcio. Ad un tempo Appio con cento vascelli da cinque palchi, e Marco Claudio colle forze di terra stavan alle riscosse degli eserciti di Sicilia, e lo stesso faceva Amilcare presso i Cartaginesi.

IV. Quindi io stimo, ciò che sovente dissi nel principio della storia, aver ora genuina fede acquistata dai fatti : cioè non potersi per mezzo di chi scrive le storie particolari conoscere la disposizione dell' universale. E come (13) potrà colui che legge separatamente i fatti di Sicilia e di Spagna saper ed apprendere o la grandezza degli avvenimenti, o, ciò che più monta, in qual guisa e con qual genere di governo la fortuna compiuta abbia l' opera più maravigliosa de' nostri giorni, qual' è l'aver ridotte sotto un sol dominio e sotto una potenza sola tutte le parti conosciute della terra : locchè non trovasi che in addietro sia avvenuto? Che come i Romani prescro Siracusa, e conquistarouo la Spagna, impossibil non è di sapere in qualche modo per via di narrazioni parziali; ma come giunsero a farsi padroni di tutto, c che cosa in parte siasi opposto alle vaste loro imprese, ed al contrario in certe occasioni vi abbia cooperato, difficil è di comprendere senza una storia che abbracci tutti gli avvenimenti.

Pelle stesse cagioni malagevole sarà itocarsi la grandezza A. di R delle azioni e la possanza di quella repubblica. Imperciochè essersi i Romani impossessati della Spagna, ovveramente della Sicilia, e aver fatta la guerra con forze di terra e di mare, ove di per sè venga narrato, non recherà maraviglia. (14) Ma se si considerino questi avvenimenti, e molti altri che ad un tempo eseguironsi dallo stesso governo, ed insieme si riguardi alle viccende ed alle guerre ch' ebbero nel proprio paese quelli che tutti gli anzidetti affari han maneggiati; chiare per tal modo sollanto appariranno le cose operate ed ammirabili, e coal precipuamente otterramon la convenor attenzione. Giò sia detto contra coloro che suppongono, potersi per via della compilazione degli avvenimenti particolari conseguire la scienza della storia comune e generale.

l'opera: Appio era il conduttore. Ed avendo colle Erone forze di terra, dov'è il portico (16) così detto Seiti-co, presso al quale proprio sul margine lungo il mare sta il muro, alzato all'intorno una mole, e preparati gratici e dardi e altre cose necessarie all'assedio, speravano che pella molitudine delle mani arrebbono

compiuti gli apparecchi cinque giorni prima degli avversarii, non calcolando il valore d'Archimede, nè preveggendo che (17) una mente sola in certi tempi è più efficace di tutte le mani unite. Allora pertanto il conobbero dagli effetti. Imperciocche forte essendo la città, come quella il cui muro tutto all'in-

V. I (15) Romani assediando Siracusa spingevano Suida,

A.di R. torno piantato era sovra luoghi elevati ed un ci-540 glione prominente, al quale, quand'a monche nessuno l'impediase, difficil sarebbe d'avvicinarsi, se non se in certi siti determinati; tale apparecchio fece il summentovato per entro alla città, ed egualmente contra chi dalla parte del mare l'assalterebbe, che i difensori con poca fatica impiegavansi ne' bisogni del momento, e ad ogni tentativo degli avversarii prontamente opporsi poteano. Del resto Appio, fornito di graticci e di scale, incominciò ad accostarle al muro contiguo agli Espipii dalla parte d'oriente.

VI. Marco Marcello frattanto andò alla volta d'Acradina, con sessanta navi da cinque palchi, ciascheduna delle quali era piena d'uomini armati di frecce, di frombole e di picche, per respinger quelli che fossero per combattere da' merli. Oltre a ciò avea otto vascelli da cinque palchi, cui eran tolti i remeggi, a destra negli uni, a sinistra negli altri, e che, congiunti a due a due ne' fianchi nudati, arrecavan al muro per mezzo del remeggio de' fianchi esterni le così dette (18) Sambuche. Cotesta fatta di macchine è fabbricata nel modo seguente. Apprestano una scala larga quattro piedi, per modo che dal (10) principio della salita sorga ad egual altezza col muro, ed amendue i fianchi di questa (20) assiepano e coprono con parapetti molto elevati; indi la pongono trasversalmente su' fianchi che toccansi delle navi unite, facendola sporger molto in fuori de' rostri. Alla sommità degli alberi applicano carrucole e funi. Come vengono all' uso, legano le funi al capo della scala, e quelli che stanno a poppa trag-



Politic T.H. Tav I. pag. 6.



Sambuche di Marcelle



gono queste per le carrucole; gli altri pure che sono A. di R. a prora sostengono la macchina con puntelli, e ne assicurano l' elevazione. Poichè col remeggio d' amendue le panche esterne hanno avvicinate le pavi a terra, tentano d'appoggiar al muro l'anzidetto ingegno. Sulla cima della scala havvi una (21) tavola lunga e poco larga assicurata da'tre lati con graticci, su cui salir possono quattro persone e combattere con quelli che da' merli impediscono l'applicazione della sambuca. La quale com' è appoggiata, i soldati trovansi superiori alle mura, e mentre che gli uni sciolgon i graticci da amendue le parti, e passano su' merli e sulle torri, gli altri per la sambuca seguon i primi, stando la scala saldata colle funi ad ambe le navi. E (22) meritamente siffatto ordigno ottenne cotal denominazione, dappoichè alzato che sia, la figura composta della nave e della scala è simile allo strumento di musica chiamato sambuca.

VII. Accomodate le cose in questa guisa, meditarono d'assaltar le torri. Ma Archimede, preparate avendo macchine per lanciar in ogni distanza, colpiva da lungi le navi che passavano colle più tese e maggiori balliste e catapulte, e riduceva i nemici alla disperazione. E quando (23) troppo in là volavano le materie gittate, adoperava egli le macchine minori in ragione della presente distanza; onde in tal confusione metteva i Romani, che al tutto era lor impedito di spingersi innanzi e d'assaltare; finattantochè Marcello, stretto da gravi difficoltà, obbligato fu d'accostarvi i vascelli nascosamente di notte tempo. Giunti a tiro di

A. dl R. freceia presso terra, (24) costrui Archimede un altro ap-540 parecchio contro quelli che pugnavano dalle navi. Fece nel muro aperture fitte della lunghezza d'un uomo, e grandi (25) un palmo circa nell'esterno lato. Colà mise saettatori e (26) scorpioncini dietro il muro, e per mezzo di questi tirando poneva fuor di combattimento i soldati navali. Laonde, o fossero i nemici lontani, o vicini, non solo inefficaci rendeva le lor imprese, ma ne uccideva la maggior parte. E quando incominciavan ad alzar le sambuche, disponeva egli le maechine lungo tutto il muro, che in altro tempo non comparivano, ma nel momento del bisogno ergevansi dalle parti interiori del muro, e sporgevan le corna molto fuori dei merli. Di queste alcune portavan pietre di non minor · peso che di dicci libbre, altre avean masse di piombo. Come adunque appressavansi le sambuche, giravan le corna (27) colla fuue che passava pella cima, secondo ch' era d'uopo, e per via di certa (28) molla gittavan una pietra nell' edifizio. Donde avveniva, che non solo conquassavasi la macchina, ma la nave ancora e quelli ch' eran deutro trovavansi in grande pericolo.

VIII. V' area poi altri ingegni contro gli avversarii che (ag) sorgevan in sull' ancora protetti da' graticei, e mercè di questi eran salvi dalle armi che venivan loro seagliate dalle mura. (30) Parte gittavan sassi di sufficiente grandezza per discacciar i combattenti dalla prova; parte calavan usa mano di ferro legata ad nna catena, colla quale colui che dirigeva il rostro della macchina, come abbrancata aven la prora, abbassava il calcio dentro il muro. E quando, (31) levata la prora,

rizzava il vascello in sulla poppa, legava il (32) ealcio A. di R. della macchina perchè questa non si movesse, e la 540 mano e la catena estrava dall'ordigno per via d'una molla. Ciò fatto alcune navi cadevano su'fianchi, altre si rovesciavano; la maggior parte sommergendosi per (33) esser strappata dall'alto la prora, riempievansi d'acqua e di confusione. Marcello ridotto in angustia per queste invenzioni d'Archimede, e veggendo che quelli della città vana gli rendevan ogni impresa con suo danno e scorno, ne fu assai dolente; tuttavia mot-

teggiando sulle proprie gesta diceva, che Archimede colle suc navi, come (34) se fossero bicchieri, attigneva l'acqua dal mare, c che le (35) sambuche con ischiassi erano vergognosamente scacciate dal (36) convito. Tal

fine ebbe l'assedio per mare. IX. Appio, abbattutosi alle stesse difficoltà, desistette pur dall' impresa. Imperciocchè i suoi soldati essendo ancor distanti perivano colpiti dalle balliste e dalle catapulte: che maraviglioso era l'apparecchio delle armi, e pella quantità, e pell'efficacia, (37) come quelle che Gerone avea fatte far a sue spesc, ed Archimede inventate e fabbricate. Ove poi avvicinavansi alla città, quali danneggiati di continuo dalle feritoie del muro, (38) conforme dissi di sopra, erano rattenuti dall' accostarsi; quali volendo, coperti dai graticci, a viva forza appressarsi, eran ammazzati dai sassi c dalle travi che loro gittavansi sulla testa. Nè poco male facevano le mani lanciate dalle macchine, che dianzi rammentai, perciocche (39) alzavano gli uomini in un colle armi e gli scagliavano. Finalmente, riA. di R. tiratosi Appio nel campo, e chiamati i tribuni a consiglio, fu unanimamente deliberato di far ogni sforzo per prender Siracusa, fuorchè per assedio ; siccome da sezzo avvenne. Conciossiachè negli otto mesi che furon intorno alla città, non lasciaron intentato alcuno stratagemma o ardimento, ma di stringerla d'assedio non più osarono. (40) Per tal guisa un uomo solo ed una sola mente, a qualche impresa bene diretti, scorgonsi di grande ed ammirabil utilità. I Romani adunque con tante forze di terra e di mare, ove alcuno tolto avesse di mezzo un sol vecchio siracusano, speravan d'impossessarsi tosto della città; ma presente lui, non arrischiavansi neppure d'assaltarla, nel modo almeno, che poteva impedir Archimede. Ciò non pertanto stimando, che pella penuria delle cose necessarie, grande essendo la moltitudine della gente rinchiusa, se ne sarebbon insignoriti, a questa speranza appigliavansi, e colle navi trattenevan loro i soccorsi per mare, coll'esercito quelli di terra. E non volendo lasciar trascorrer infruttuosamente il tempo che stanziavano dinanzi a Siracusa, ma desiderando di procacciarsi al di fuori qualche vantaggio, divisero i capitani sè stessi e le loro forze, per modo che Appio con due parti assediava la città, e Marco colla terza girava per la Sicilia, molestando quelli che parteggiavano co'Cartaginesi.

Estr.
Vales.

X. Filippo (41), venuto nella Messenia, guastò la campagna ostilmente, adoperando più con ira che con ragione; sendochè sperava, per quanto a me sembra, che colla

frequenza dell' offendere ridotti avrebbe gli oltraggiati A. di R. a non si risentire, nè a odiarlo. Indotto fui pertanto. e qui, e nel libro antecedente, ad espor queste cose più minutamente, non solo pelle cagioni in addietro indicate, ma eziandio perchè gli storici, parte omisero al tutto le vicende de' Messenii, parte pell' affezione che pertavano a' monarchi, o al contrario pel timore che n' aveano, non che non ascrivessero a colpa l'empietà e la perfidia di Filippo verso i Messenii, dichiararon all' opposito doversi cotesti fatti recar a lode, e tenersi in conto di virtuose azioni. Nè soltanto circa i Messenii vedesi che abbian ciò fatto coloro che descrivono le gesta di Filippo, ma del pari circa gli altri ancora. Laonde le loro composizioni non rassomiglian punto a storie, ma più presto a elogj. Io pertanto dico, non doversi i monarchi nè vituperar falsamente, nè encomiare, siccome molti già fecero; sibbene accordar sempre il discorso che segue colle cose scritte antecedentemente, e non dir nulla che ripugni alle massime delle persone introdotte. Ma forse facil è il dirlo, ed il farlo difficil assai, perciocchè molte e varie sono le congiunture e le circostanze, alle quali cedendo gli uomini nella vita, non possono nè pronunciare nè scriver il loro parere: in grazia di che (42) alcuni meritano perdono, altri non sel meritano.

XI. Ma sovra gli altri è da riprendersi in questa parte (43) Teopompo. Il quale nel principio della storia di Filippo dice, averlo precipuamente spinto ad imprender quel lavoro il considerare, che giammai l'Europa produsse un uomo tale, qual fu Filippo figlio A. di R. d' Aminta: poscia subito nella prefazione ed in tutta la storia il mostra intemperantissimo verso le donne . per modo che la sua propria casa, per quanto fu in lui, venne in pericolo a cagione del suo impeto e furore in questo particolare. Ingiustissimo poi e malfaccentissimo il descrive (44) nelle bisogne degli amici e de' socii, e narra ch' egli molte città ridusse in servaggio, (45) e prese a tradimento coll'inganno e colla forza. (46) Dice ancora ch' era appassionato per il tracannare a tale, che sovente eziandio di giorno compariva ubbriaco innanzi agli amici. Che se alcuno legger volesse il principio del suo libro quadragesimo nono, al tutto farebbe le maraviglie dell' assurdità di questo scrittore, il quale, a tacer delle altre cose, osò di dir questo: che le stesse parole da lui usate qui apponghiamo, « (47) Conciossiachè, dice, se v' avea fra i Greci o fra i barbari qualche impudico o avventato, riducevasi in Macedonia presso Filippo, ed era chiamato compagno del re. Che Filippo rifiutava quelli che avean costumi ornati, e tenevan conto delle proprie sostanze; ed i dissipatori, e coloro che vivean tra il vino e il ginoco onorava e promuovea. Quindi non solo procacciava loro mezzi di soddisfar a questi vizii, ma li facca prodi ancora in altre iniquità e prostituzioni. Imperciocche qual turpezza ed enormità non era in costoro? o qual onestà e buona pratica loro non mancava? De' quali alcuni, tuttochè fossero uomini, erano sempre rasi e lisciati, altri barbati com' erano, osavano di abusare de' loro corpi vicendevolmente, e conducevan seco due o tre bagascioni, quantunque essi mededole . quali non furono nè i Centauri che abitavan il (50) Pelio, nè i Lestrigoni che diconsi aver dimorato ne' campi (51) Leontini, nè altri mostri di qualsivoglia

fatta. 2 XII. Cotesta acerbità e sfrenatezza di lingua dell'autore chi non disapproverà? Imperciocchè non solo per dir cose che contraddicono al suo proponimento è egli degno di riprensione, ma eziandio pelle falsità che spaccia del re e de'suoi amici, e singolarmente perché con modi turpi e indecenti profferisce la menzogna. Che se alcuno discorresse di (52) Sardanapalo o dei suoi compagni, appena ardirebbe di usar sì brutta favella : il tenor di vita e la dissolutezza del quale apprendiamo dall'inscrizione ch' è sopra il suo sepolcro.

(53) È mio ciò che mangiai, (54) ch' estorsi, ciò che Provai di gusto nell'amore.

Che così suona l'inscrizione:

Ma a Filippo ed a' suoi amici non che si periterebbe taluno di apporre mollezza e viltà, o eziandio impudenza, al contrario preso una fiata a lodarli, non potrebbe condegnamente ragionare del valor e della co540

A. di R. stanza nelle fatiche, e in somma della virtù di cotali uomini; i quali notoriamente colla loro industria e col loro coraggio di picciolissimo regno ridussero la Macedonia a chiarissimo e grandissimo impero. Ed oltre alle loro gesta sotto Filippo, quelle che dopo la sua morte con Alessandro eseguirono sparsero fra tutti la fama indubitata della loro virtù. Che gran parte forse di quella è da attribuirsi ad Alessandro, siccome a capo di tutte le imprese, sebbene era molto giovine, ma non minore a' suoi cooperatori ed amici; i quali in molte e strane battaglie vinsero gli avversarii, e sostennero molte e straordinarie fatiche, pericoli e patimenti; e venuti in possesso di grandissime dovizie, ed abbondanti d'ogni mezzo per conseguire i maggiori godimenti, non perciò venne in essi meno la forza del corpo, nè volsero le inclinazioni dell' anima a meditar atti d'ingiustizia o di libidine; ma tutti, mentre che vissero con Filippo, e dopo di lui con Alessandro, furono, dirò così, di regia tempra nella magnanimità, nella continenza, e nel coraggio; i nomi de' quali non è mestieri di mentovare. Dopo la morte d'Alessandro, contendendo essi tanto per le parti più grandi della terra, tramandaron a' posteri la loro gloria per via di ben molte memorie. Dond' è che l' acerbità dello storico (55) Timco, con cui inveisce contr' Agatocle, potentato della Sicilia, quantunque sembri sorpassar ogni modo, ha tuttavia qualche ragione; sendochè la sua accusa è diretta contra un nemico scellerato e tiranno; laddove quella di Teopompo è senza ragione affatto.

XIII. Conciossiachè propostosi di scrivere circa un

re d'indole alla virtà dispostissima, non omettesse A. di R. nulla di turpe e di orrendo. Resta dunque, che questo istorico, o nel bel principio e nella sposizione (56) sommaria dell' opera premessa comparisca di necessità bugiardo e adulatore, o nelle descrizioni particolari senza senno e al tutto puerile, se per via d'una vituperazione irragionevole e degna di riprensione egli credette di meritar maggior fede, e procurare più accoglienza a quanto asserisce intorno a Filippo. Sebbene neppur il divisamento generale dell'anzidetto storico da nessuno sarà approvato; il quale incominciato avendo a scrivere gli avvenimenti della Grecia , (57) dove Tucidide gli ha lasciati, e avvicinato essendosi a'tempi della battaglia di Leuttra e alle azioni più illustri de' Greci, gittò da sè la Grecia e le sne imprese, e mutato argomento disegnò di scrivere le (58) gesta di Filippo. Eppur sarebbe stato più dignitoso e giusto abbracciar nell'argomento della Grccia i fatti di Filippo, che non nelle geste di Filippo quelle della Grecia. (59) Imperciocchè nessuno dalla siguoria regia preoccupato, ove ne conseguisca la facoltà, si rimarrà dal passar opportunamente al nome e alla persona della Grccia, e da questa incominciando e alquanto proseguendo, nessuno che abbia l'intelletto sano la cambierà collo splendore e colla vita d'un monarca. E cosa era dunque ciò che obbligò Teopompo a trascurare siffatte contraddizioni? (60) Se pur la fine del primo argomento non era l'onesto, e di quello di Filippo l'utile. Checchè ne sia, per ciò che spetta a questo errore, d'aver cangiato argomento, avrebb' egli forse che rispondere, ove alA. di R. cuno lo interrogasse; ma della maldicenza verso gli 540 amici di Filippo non credo io già che potrebbe render ragione, anzi confessar dovrebbe, ch' egli molto si dilungò dal suo ufficio.

XIV. Filippo non potè gran fatto offender i Messenii Estr. ant. divenuti suoi nemici, quantunque imprendesse a guastar la loro campagna, ma verso i suoi più prossimi amici dimostrò la più grande sfrenatezza. Imperciocche Arato il maggiore, che disapprovato avea ciò ch'egli fece nella Messenia, tra poco per opera di Taurione, che amministrava per lui gli affari nel Peloponneso, tolse di vita con veleno. Subito pertanto non fu (61) agli estranei nota la cosa; che la forza del veleno non era tale da (62) far perire nell' istante, ma a tempo, e produceva (63) indisposizione del corpo. Ma ad Arato stesso non rimase occulto il male: locchè si rendette manifesto in questa guisa. Nascondendolo a tutti gli altri, nol celò a Cefalone uno de' suoi (64) serventi pella famigliarità che seco lui avea. Ouesti assistendolo con molta cura nella sua infermità, Arato mostratogli sul muro un suo sputo misto di sangue, disse; cotal premio della nostra fedeltà, o Cefalone, riportato abbiamo da Filippo. Tanto è la moderazione grande e bella cosa, che più vergognavasi del fatto chi n' cra vittima di chi l' avea commesso, avendo dopo tante e tali cose operate, in società ed a vantaggio di Filippo, conseguito tal guiderdone della sua benevolenza. Questi adunque per essere stato sovente capo degli Achei, e pella moltitudine

e grandezza de' beneficii senduti a questa nazione , A. di R. ebbe dopo la morte dalla patria e dal comune degli Achei gli onori convenienti; sendochè gli decretarono sacrificii e culto quali ad Eroi si celebrano, ed in somma tutto ciò che appartiene ad eternar la memoria di alcuno: per modo che, se v'ha qualche senso negli estinti, ragion vuole, ch' egli nella gratitudine degli Achei siasi confortato de' torti e de' pericoli che nella vita sostenne.

XV. Filippo, che già da molto tempo vagheggiava (65) Lisso e la sua rocca, e ingegnavasi di ridur in suo potere questi luoghi, vi andò con un csercito. Fatto il cammino di due giornate, e passate le strette, s' attendò presso il fiume (66) Ardassano, non lungi dalla città. Ma osservando la circonferenza di Lisso, e come dalla parte del mare e del continente era per natura e per arte molto sicura, e come la rocca vicina pell' estensione sua in altezza, e pelle sue fortificazioni presentava un tal aspetto, che nessuno sperar potea di prenderla colla forza: disperò al tutto d'espugnar questa, non già la città. Veggeudo pertanto che l'intervallo fra Lisso e la radice del monte, su cui è la rocca, offre sufficiente comodo per assaltare la città, s' avvisò d'usar uno stratagemma acconcio al presente caso, appiccando una scaramuccia. Dato a' Macedoni un giorno di riposo, ed esortatili in quello conforme la circostanza richiedea, nascose la maggior parte e la più abile della sua milizia spedita, essendo ancor not-POLIBIO , tomo IV.

A. d. R. te, in alcuni burroni selvosi, dalla banda del conti-540 mente sopra l'anzidetto intervallo, ed egli la mattina vegnente cogli sculdi brevi e col resto dell'armadura leggera si mise in cammino verso l'altra parte della città lungo il mare. Girata la città, e giunto al summentovato luogo, chiaro apparve ch'egli da quella parte sarebbe salito per attaccare. Ma non essendo ignoto l'arvivo di Filippo, da tutta l'Illiria d'intorno erasi raccolto in Lisso ragguardevole quantità di gente. Imperciocchè alla rocca di Lisso assegnato avean un ben picciolo presido, affidati nella sua fortezza.

> XVI. Quindi, come prima avvicinaronsi i Macedoni, usciron a furia della città, inanimiti dal numero e dal sito fortissimo de' luoghi. Il re collocò gli scudi brevi nel piano, e all'armadura leggera ordinò di salir i colli , e d'appiccare aspra zuffa co' nemici. Facendo costoro i suoi comandamenti, fu per qualche tempo la pugna eguale ; ma in appresso cedettero quelli di Filippo alla difficoltà de' luoghi e alla moltitudine de' nemici, e andarono in volta. Ridottisi questi presso gli scudi brevi, quelli della città innoltraronsi con disprezzo, e scesi insieme ne'luoghi piani, combatterono cogli scudi brevi. Quelli che presidiavano la rocca, veggendo che Filippo alternatamente e di passo indietreggiava colle sue colonne, e credendo ch'egli al tutto cedesse, senz'accorgersi furon tratti fuori, fidandosi nella natura del luogo, e abbandonata a poco a poco la rocca, calaronsi per vie scoscese in siti piani e campestri, quasi che corressero a predare, o inseguissero i nemici messi in fuga. Frattanto coloro che dalla parte del continente

(67) occupati aveano gli agguati insursero non veduti, A. Al R. e diedero un vigoroso assalto. Ad un tempo gli scudi brevi voltatisi attaccarono gli avversarii; donde avvenne che scombuiati, quelli ch' eran usciti di Lisso si ritrassero alla spicciolata, e salvaronsi in città, e quelli che avean lasciata la rocca ebbero la strada tagliata da' nemici surti dalle insidie. Il perchè accadde ciò che non sarebbesi sperato, che la rocca di Lisso fu presa tosto senza pericolo, e Lisso il giorno appresso, poichè i · Macedoni fatte aveano feroci pugne e terribili assalti, Filippo adunque, espugnati contra ogni aspettazione gli anzidetti luoghi, ridusse in suo potere tutto il paese d' intorno per questa sola fazione; a tale che la maggior parte degli Illirii diedero in suo arbitrio le città. Imperciocchè era manifesto, che nessuna fortezza resistito avrebbe alla possanza di Filippo, e che nessuna salvezza stata sarebbe per chi a lui si fosse opposto. superate avendo con violenza quelle fortificazioni.

XVII. Bolide era natio di Creta, ma lungo tempo soggiornato avea (68) nella corte di Tolemeo onorato qual duce, essendo in riputazione di saviezza e di maraviglioso ardire, e di esperienza nelle cose di guerra, quanto alcun altro. Sosibio, poichè con molte parole l'ebbe (65) assicurato della sua fedé, e renduto a sè benevolo cd affezionato, gli comunicò un suo disegno, dicendo, che nessuna cosa più grata egli avrebbe potuto far al re ne' tempi presenti, che di trovar il modo di salvar Acheo. Udito ciò Bolide, disse allora che

penserebbe su quanto gli avea detto, e se ne andò. 54o Fattoci poi fra sè riflessione, dopo due o tre giorni recossi da Sosibio, e si assunse l'affare, dicendo, ch' era stato buona pezza a Sardi, che avea pratica di que' luoghi, e che Cambilo duce de' Cretesi che militavano presso Antioco, era non solo suo concittadino, ma eziandio parente ed amico. Eran per avventura a Cambilo ed a' suoi soldati affidati certi castelli dietro la rocca, i quali non essendo suscettivi d' afforzamento, custodivansi con (70) una linea continuata dalla gente di Cambilo. Approvò Sosibio il suo divisamento, opinando che, o possibil non era di salvar Acheo dai pericoli che gli sovrastavano, o essendo ciò pur possibile, per alcun altro non potevasi meglio recar ad effetto che per Bolide: la buona disposizione del quale come vi concorse, andò subito la cosa bene innanzi. Imperciocchè Sosibio gli diede eziandio danari, affinchè nulla mancasse all' impresa, e molti ne promise, ove l'esito fosse per esser felice, ed esagerando molto la riconoscenza del re e di colui che verrebbe salvato, fece concepir a Bolide grandi speranze. Il quale apparecchiato alla faccenda, senza por tempo in mezzo, navigò, prendendo seco (71) segni e guarentigie, per Nicomaco in Rodi, che amava Acheo con paterna fede e benevolenza, ed egualmente per Melancoma in Efeso. Conciossiachè coli' opera di questi Acheo, in addietro ancora trattasse con Tolemeo, e maneggiasse tutti i negozii esterni.

XVIII. Bolide venuto a Rodi, e poscia in Efeso, ed abboccatosi cogli anzidetti, ed avutili pronti alle sue

richieste, mandò Ariano uno de' suoi a Cambilo che A. di R. dicesse, essere stato spedito da Alessandria per soldar milizie, e voler parlare con Cambilo di certe cose necessarie; il (72) perchè stimava doversi destinare tempo e luogo, in cui senza saputa di alcuno soli convenissero. Nè guari andò che Ariano abboccatosi con Cambilo, e manifestategli le sue incombenze, questi a tutto ciò che chiedea pronto s' offerse, e stabilito un giorno e un luogo ad amendue noto, in cui troverebbonsi insieme di notte, rimandò Ariano. Bolide, (73) come quegli ch' era cretese e volubile per natura, si mise a (74) ponderar tutto l'affare, ed a scrutinar tutto il divisamento; finalmente fu a Cambilo, secondochè avea concertato con Ariano, e gli diede la lettera. La quale, come fu recata in mezzo, vi fecero sopra una deliberazione alla cretese; perciocchè non riguardarono alla salvezza di chi era in pericolo, nè alla fede che in essi avean coloro che incaricati gli ebbero della pratica, ma alla propria sicurezza e utilità. Quindi , Cretesi com' erano entrambi, vennero tosto nella medesima sentenza, di dividere fra sè i dieci talenti dati da Sosibio, e di svelare la pratica ad Antioco, promettendogli l'opera loro per consegnargli Acheo, se dato lor avesse danaro, e fatto speranza di rimeritarli condegnamente a tanta impresa. Conchiuso questo partito, Cambilo impegnossi di trattar con Antioco, e Bolide destinò di mandare dopo alcuni giorni Ariano ad Acheo, con seco le (75) lettere a cifra (76) inviate da Nicomaco e da Melancoma, e raccomando a Cambilo d'aver cura che (77) Ariano s' introducesse salvo

A. & R. nella rocca, c così ne uscisse. Che se Acheo, appro-54º vando l'impresa, rispondesse a Nicomaco e Melancoma; Bolide stesso si sarchbe nella bisogna adoperato, e ne avrebbe parlato a Cambilo. Fatto questo concerto, separaronsi, e cisscheduno esgui la sun parte.

> XIX. Cambilo alla prima occasione ne fece discorso al re. Antioco, cui la lusinga audava a'versi, e giugnea inaspettata, parte n' esultava e tutto prometteva, parte diffidava e minutamente investigava i loro consigli e i mezzi che aveano. Poscia prestando loro fede, e stimando che un Dio favorisse l'impresa, chiedeva a Cambilo e sovente il pregava di por mano all'affare, Lo stesso facea Bolide verso Nicomaco e Mclancoma, i quali credendo che l'impresa si eseguisse colla maggior sincerità, spedirono tostamente ad Acheo le lettere convenute con Ariano scritte in cifre, conforme cra lor costume, (78) per modo, che chiunque se ne fosse impossessato non avrebbe potuto leggere ciò che in quelle era seritto, esortandolo a prestar fede a Bolide ed a Cambilo. Ariano entrato nella rocca per opera di Cambilo, consegnò le lettere ad Acheo, e come colui che sin dapprincipio a tutto ciò che trattavasi cra stato presente, gli rendette a parte a parte conto esatto d' ogni cosa; ed essendo spesso e variamente interrogato circa Sosibio e Bolide, non meno che circa Nicomaco e Melancoma, ma più di tutti intorno a Cambilo, egli con animo appassionato e forte sosteneva ogni ricerca, e principalmente perchè non conosceva quanto avcan stabilito Cambilo e Bolide. Achco, e alle risposte di Ariano, e massimamente ai

segni di Nicomaco e Melancoma prestando fede, re- 4. dz. crisse, e rispedi tosto Ariano. Essendosi ciò fatto sovente da amendue le parti, Achco finalmente rimise l'arbitrio di sè a Nicomaco, non rimanendogli altra speranza di salvezza, e gli fece a sapere che mandasse a lui in una notte senza luna Bolide con Ariano, affinchè si desse nelle loro mani. Imperciocchè era questo il divisamento d'Achco; primieramente fuggir i presenti pericoli, indi per la (79) via di Rodo andar in Siria; sendochè grande lusinga avea, che apparendo di repente ed inaspettato alle genti di Siria, mentre che Antioco soggiornava intorno a Sardi, egli avrebbe fatto nascere gran movimento, ed avrebbe conseguita una solenne accoglienza dagli abitanti d'Antiochia, della Celestria e della Ennicia.

XX. Acheo dunque, essendo in siffatta aspettazione e così ragionando, attese l'arrivo di Bolide. Melancoma ricevuto Ariano, e letta la sua lettera, spedi Bolide esortandolo molto, e grandi cose promettendogli, ove gli riuscisse l'impresa. Questi mandò innanzi Ariano, ed avvertito Cambilo del suo arrivo, venne di notte tempo al concertato luogo. Rimasi colà uu giorno, e dato ordine al maneggio de' particolari, (80) entrarono di notte nel campo. L'ordine da essi stabilito fui l'seguente. Se Acheo uscisse della rocca solo, o accompagnato da uno con Bolide ed Ariano, sarchò egli al tutto disprezzato dagl' insidiatori, che facilmente gli metterebbono le mani addosso. Ma se con più gente venisse fuori, malagerole diverrebbe la faccenda a coloro cui era affidata; tanto più che desideravano di

prenderlo vivo, perciocchè in questa parte riposto era 540 il maggior merito che acquistarsi volean verso d' Antioco. Il perchè dovea Ariano, quando conduceva fuori Acheo, precedere, conoscendo egli il sentiero, per cui era spesso entrato ed uscito, e Bolide dovea tener subito dietro agli altri, affinchè, come giunti sarebbon al luogo, in cui per mezzo di Cambilo avean ad esser pronti gl'insidiatori, afferrasse Acheo, e nol lasciasse nel tumulto col favor della notte scappar per la boscaglia, o gittarsi per eccesso di dolore in qualche precipizio, ma cadesse secondo il lor proponimento vivo nelle mani de' nemici. Ciò stabilito, e recatosi Bolide da Cambilo, la stessa notte in cui venne, Cambilo condusse Bolide ad Antioco, solo a solo. Lo accolse il re amichevolmente, ed impegnata la sua fede pelle promesse fatte, eccitò amendue con molte parole a non indugiare nel proposito. Allora ritiraronsi costoro nel proprio campo, e verso il mattino Bolide sali con Ariano, introducendosi nella rocca mentr' era ancor notte.

> XXI. Acheo ricevette Bolide con cordialità ed amorevolezza, e interrogollo minutamente sovra ogni particolare. Veggendo ch' egi nella faccia e nel discorso avea (31) la fermezza di tanta impresa, parte esultava per la speranza dello scampo, parte paventava ed era pieno d'angoscia pella grandezza del prossimo evento. Ma perspicace essendo al pari di chiunque, ed avendo molta esperienza negli affari, decise di non (81) piantar in Bolide tutta la fede. Quindi cotal discorso gli diresse: che al presente non gli era possibile d'uscire,

ma che manderebbe con lui tre o quattro de' suoi ami- A. di R. ci , i quali abboccati che sarcbbonsi con Melancoma , egli s'acconcerebbe alla sortita. Così Acheo fece quanto per lui si potea, ma ignorava ciò che suol dirsi: egli (83) cretizza con un cretese; perciocchè Bolide lasciato non avea di (84) tastar ogni ritrovamento opportuno a questo particolare. Del resto, giunta la notte, in cui disse che (85) uscito sarebbe insieme cogli amici, mandò innanzi Ariano e Bolide all' uscita della rocca, ed ordinò loro d'aspettare, finattantochè vi arrivassero quelli che doveano con lui partirsi. Questi ubbidirono, e frattanto Acheo comunicò alla moglie Laodice la sua determinazione, la quale sbigottì di cosa tanto inaspettata: ond'egli alquanto di tempo la consolò e blandì, rinfrancandola coll'esporle le sue speranze. Indi unitisi agli altri quattro, cui diede vestiti mediocri, indossò un abito povero e comune, ed in atto di tapino andò avanti. A uno de' suoi impose che rispondesse sempre a tutto ciò che detto avrebbe Ariano, e chicdesse sempre a lui tutto ciò che farebbe d'uopo, e circa gli altri dicesse ch' erano barbari.

XXII. Poichè unironsi con Ariano, questi precedeva pella pratica che avea de' luoghi, e Bolide gli andava dietro, secondochè dapprincipio avean divisato, forte dubitando e dell'esito incerto; perciocchè (86) quantunque fosse cretese, e (87) tutto degli altri sospettasse, non potea tuttavia per cagion delle tenebre ravvisar Acheo, nè solo chi egli fosse, ma neppur se vi fosse. Ed essendo la discesa pella maggior parte precipitos e difficile, ed in alcuni luoghi sdrucciolevole e di peri-

A. di R. colosa calata, quando arrivavano ad un simile luogo, 540 alcuni prendendo Acheo per la mano, altri da questi ricevendolo (non si potendo essi trattenere dall'usargli in quel momento la consueta riverenza), Bolide iucontanente comprese chi di loro fosse Acheo. Giunti che furono al sito destinato da Cambilo, (88) diede Bolide il segno fischiando, conform' eransi indettati, e gli altri alzandosi dall' agguato lo afferrarono, mentre che Bolide stesso il traeva pe' vestiti ch' egli tenea nelle mani, temendo, non conosciuto ciò ch'era, tentasse d'uccidersi colla spada che avea (89) sotto di sè preparata. Tosto circondato da tutte le parti, venne in poter de' nemici, e nell'istante fu cogli amici condotto ad Antioco. Il re che da molto tempo era sospeso, ed aspettava l'esito dell'impresa, licenziati i convitati, rimase solo desto nella tenda con due o tre guardie del corpo. Entrato Cambilo, e posto Acheo legato in terra, per maraviglia tanto gli si chiuse la favella, che molto tempo si tacque, e finalmente mosso a compassione lagrimò. Locchè gli avvenne, per quanto io credo , dal vedere come i casi fortunosi giungono repentini e inaspettati. Imperciocchè Acheo era figlio (90) di Andromaco fratello di Laodice, ch' era stata moglie di Seleuco; sposata avca Laodice figlia del re Mitridate, ed era signore di tutto il paese di qua del Tauro. Ed allorquando il suo esercito e quello de' suoi nemici stimayano ch' egli soggiornasse nel luogo più forte della terra, giaceva legato in terra nelle mani degli avversarii, non sapendo nessuno il fatto, fuorchè gli autori di quello.

re nella sua tenda secondo l'usato, ed offertosi loro questo spettacolo, ne furono colpiti non meno che il re, e tanto si maravigliavano, che non credeano ai proprii occhi. Assisosi il consiglio, molto si parlò del supplicio a cui si dovesse assoggettarlo. Decretarono pertanto di (91) mozzar prima le estremità all'infelicc, poscia di troncargli il capo, ed impiecar il corpo (92) cucito in un otre asinino. Come ciò fu eseguito, e l'esercito lo riseppe, levossi nel campo tutto tanto (93) eutusiasmo e sì improvvisa gioia, che Laodice dalla rocca, sola consapevole dell'uscita del marito. argomentò l'accaduto dal tumulto e dal movimento del campo. Poco stante giunse un banditore a Laodice, e le fece a sapere il caso d' Acheo, intimandole (9/1) d' acconciar i suoi affari, e di ceder la rocca. Dapprincipio in luogo di risposta straordinarii nrli e lamenti empierono la rocca, non tanto pell'amore che portavan ad Acheo, quanto perchè l' avveuimento appariva a ciascheduno inaspettato ed al tutto incredibile : poscia insurse grande disperazione fra quelli ch' erano rinchiusi. Antioco, toltosi dinanzi Acheo, stringea sem-

pre quelli della rocca, persuaso cl.º essi medesimi gli procaecerebbono qualche occasione, e singolarmente i soldati. La qual cosa alla fine avvenne: che ammutinatisi, si divisero in fazioni; gli uni tenendo da (g6) Ariobazo, gli altri da Laodice. Onde venuti in reciproca diffidenza, arrendettero tosto amendae sè e la rocca. Così Acheo, avendo ogni cosa operata secondo la ragione, vinto dalla perfédia di coloro cui erasi affidado.

XXIII. Raccoltisi in sul far del giorno gli amici del A. di R.

A. di R. perde la vita, divenuto in due modi non inutil esempio 54º a' posteri ; in primo luogo insegnando di non creder ad alcuno facilmente ; poscia ammonendoci di non insuperbire nelle prosperità, tutto dovendosi aspettar chi è uomo.

Etinto Vales.

XXIV. (98) Cavaro, re de' Galli che abitan la Tracia, essendo d'indole regia e magnanimo, proccurava grande sicurezza a mercatanti che navigavano nel Ponto, e grandi servigi prestava a' Bizantini nelle guerre co' Traci (97) e co' Bitini.

Polibio nel libro ottavo delle istorio scrive: il Gallo Cavaro, essendo nel resto uomo dabbene, fu pervertito dall' adulatore Sostrato, ch' era natio di Calcedonia. (Aten. lib. v1, c. 13)

XXV. Regnando Serse nella città (98) d'Armosata, che giace nel campo chiamato Bello, fra l'Eufrate ed il Tigri, il re Antioco vi si accampò dappresso, e s'accinse ad assediarla. Serse veggendo l'apparato del re, dapprincipio la diede a gambe, ma dopo qualche tempo, temendo, non impossessatisi i nemici della regia, tutto il suo regno (90) andasse a soqquadro, si penti e mandò ad Antioco dicendo, che volea seco lui abboccarsi. Ora gli amici più fidi dissero, non dover egli lasciarsi sfuggir il giovine, che avea già nelle ma-

# Polibie T.IV. Tav. H. pag. 20.









ni, ma gli consigliarono, che impadronitosi della città, A. di R. ne desse il dominio a (100) Mitridate, ch' era figlio di sua sorella. Il re non badò punto a costoro, e rimandato il giovine pose fine all' inimicizia, e gli donò la maggior parte de' tributi che a lui dovea il padre, accettando subito da lui trecento talenti, mille cavalli e altrettanti muli colle bardature. Ordinò poscia tutte le cose del suo regno, e avendogli collocata per moglie la sorella Antiochide, conciliossi l'affezione di tutti gli abitanti di que'luoghi, cui parve ch'egli con animo grande e regio si fosse in quell' emergenza condotto.

XXVI. (101) Dapprincipio uscirono della città come Estr. ant. per (102) far una spedizione, ed avvicinatisi al campo de' Cartaginesi di nottetempo, gli (103) altri appiatta- A. di R. ronsi in un luogo selvoso presso alla strada, e vi rimasero; ma (104) Filemeno e Nicone proseguirono verso gli alloggiamenti. Avendoli le guardie presi e condotti ad Annibale, non dissero, nè donde venivano, nè chi erano; ciò solamente significarono, che volean abboccarsi col capitano. Menati tosto ad Annibale. dissero che bramavano di parlare con lui privatamento. Il quale avendoli prontissimamente ammessi al colloquio, scusaron essi sè c la patria, e di molte e varie colpe accusaron i Romani, affinchè non sembrasse che senza ragione introdotta avessero la presente pratica. Allora Annibale lodolli, ed amichevolmente accolse il loro (105) zelo, indi gli accomiatò, ingiugnendo loro di ritornar presto ad abboccarsi con lui un'altra volta.

A. di R. Frattanto comandò che il primo bestiame ch' era stato condotto al pascolo la mattina e gli uomini che l'accompagnavano, quando fossero in una sufficiente distanza dal campo, cacciassero arditamente, e via menassero: che della loro sicurezza avrebb' egli cura. Faceva ciò Annibale con animo di dar a sè tempo d'investigar minutamente il disegno de' giovani, e a questi di procacciarsi fede presso i cittadini, ch' essi con tutta sincerità faceano quelle sortite per predare. Eseguito ch' chbero Nicone e Filemeno quanto fu lor imposto, Annibale fu oltre modo lieto, che gli si cra pur offerta un'occasione di dar compinento alla sua impresa; e i giovani con tanto maggior impegno adoperavano, quantochè impunemente avean avuto il coloquio, e trovato Annibale propenso, e l'abbondante

da' Tarentini, ma cibero ancora non pochi imitatori. XXVII. Poscia fecero una seconda spedizione, e condottala in tutti i particolari siccome la prima, diedero la parola ad Annibale e da lui la ricevettero, che i Tarentini sarabbono liberati, e non pagherebbono tributi d'alcuna sorta, nè sarebbe loro nessun'altra cosa imposta da' Cartaginesi; sibbene avessero questi la facoltà di saccheggian le case e gli alberghi de'Romani, come sarebbonsi impossessati della città. Stabiliron exiandio il segno, al quale le guardie prontamente li riceverebbono nel campo, quando venissero. In questa guisa cibero l'opportunità di parlar sovente

preda avea loro acquistata bastevol fede presso i suoi. Vendettero adunque parte della preda, l'altra consumarono banchettando, e così non solo fu loro ereduto

542

con Annibale, uscendo della città, ora sotto pretesto A. di R. d'una scorreria, ora come se andassero a caccia. Fatti questi provvedimenti pell' avvenire, mentre gli altri aspettavano buone occasioni, Filemeno fu incaricato della caccia; perciocchè essendone egli amator appassionato, correva di lui opinione che nessuna cosa in tutta la vita facesse più volentieri che cacciare. Il perchè gli commisero di guadagnare prima (106) Cajo Livio comandante della città, regalandolo del preso selvaggiume, indi quelli che custodivano l' edifizio presso alla porta chiamata (107) Temenide. Filemeno a ciò obbligatosi, portava frequentemente in città, quando le fiere ch'egli stesso avea cacciate, quando quelle che per mezzo d' Annibale gli erano state preparate, delle quali parte diede a Cajo, parte alle guardie della porta, affinchè prontamente gli aprissero la porticciuola: che il più delle volte entrava ed usciva di notte , valendosi del pretesto che temeva i nemici, ma in realtà perchè ciò quadrava al suo proponimento. Essendosi già formata una tale famigliarità fra Filemeno e quelli della porta, che le guardie non punto esitavano, anzi quantunque volte cgli avvicinatosi al muro di notte fischiava, aprivangli tosto la porticciuola; stabilirono con Annibale quel giorno, in cui osservarono che il comandante romano dovea di buon ora trovarsi con

molti nel così detto (108) Museo vicino al Foro. XXVIII. Annibale da molto tempo dava voce ch'era infermo, affinchè i Romani non si maravigliassero in udendo ch' egli facea lunga dimora in que' luoghi, Allora tanto maggiormente infingevasi ammalato, ed il

A. di R. suo campo era tre giornate distante da Taranto. Giunto 542 il dì prefisso, apparecchiò fra i cavalli ed i fanti i più snelli ed audaci in numero di dieci mila, ed ordinò loro di prendersi vettovaglie per quattro giorni. Levato il campo iunanzi giorno, si mise a marciar rapidamente, e scelti da ottanta cavalli numidi, comandò che precedessero all' esercito circa trenta stadii . e scorressero i luoghi da amendue le parti della strada, affinchè non fosse veduto da nessano l'esercito intiero, ma quelli a (109) cui s' abbattessero parte cadessero nelle loro mani, parte fuggendo annunziassero alla città che i Numidi faccan una scorreria. Come i Numidi furono distanti da venticinque stadii, Annibale cenò presso (110) un luogo scosceso e tolto alla vista. Colà raguuò i duci, e non manifestò loro propriamente il suo disegno, ma gli esortò soltanto, in primo luogo a diportarsi tutti da forti, giacchè mai non eransi loro presentati maggiori premi; poscia che ciascheduno tenesse i snoi raccolti nel cammino, e punisse severamente chiunque uscisse della propria fila; finalmente che stessero attenti a ciò che fosse lor comandato, e nulla facessero di proprio arbitrio, senza ordine del capitano. Ciò detto, e licenziati i duci, mosse la vanguardia quando già era buio, affrettandosi di arrivar alle mura intorno alla mezza notte. Avea per guida Filemeno, cui apprestar fece un cinghiale alla bisogna che gli era stata imposta d'escguire.

> XXIX. A Cajo Livio, il quale, conforme avean presentito i giovani, erasi di giorno ridotto co'suoi famigliari nel Museo, fu verso sera annuuziato, mentre la

beverla era quasi nel suo colmo, che i Numidi corre- A. di R. van la campagna. Egli a ciò rivolse tutti i suoi pensieri, e chiamati alcuni de' duci, ordinò loro che innanzi giorno uscissero colla metà de' cavalli, per respinger i nemici che guastavan il territorio. Ma questo pell'appunto fece sì, ch'egli meno sospettasse di tutto l'affarc. Nicone pertanto, Tragisco e gli altri tutti, come prima annottò, si raccolsero nella città, ed aspettaron il ritorno di Livio e de' suoi dal banchetto. I quali essendosi di buon' ora alzati di tavola, perciocchè il convito erasi celebrato di giorno, alcuni de'giovani andaron in disparte ed occuparon un certo lnogo, altri si fecero incontro a quelli di Cajo (111) gavazzanti, e scherzando alquanto fra di loro, non altrimenti che se ritornassero da una cena. Ora essendo quelli di Livio ancor più fuor di senno dall' ubbriachezza, il riso e i giuochi da amendue le parti mescolaronsi tostamente. Poscia voltatisi ed accompagnato Cajo a casa: questi avvinazzato andò a riposarsi, conforme fa chi bee di giorno, massimamente che non avea nel pensicro nulla di strano nè di spiacevole, ma era pieno di gioia e di buon tempo. Nicone e Tragisco, riunitisi co' giovani che avean lasciati, si divisero in tre parti, c (112) stettero all' erta, stanziandosi negl' ingressi più opportuni del Foro, affinchè non si celasse loro niente di ciò che fosse per accader di fuori, o dentro alla città. Furon eziandio attenti alla porta di Livio, bene sapendo che, ove nascesse alcun sospetto di quanto era per accadere , la prima nuova a lui sarebbe recata, e tutto ciò che dovea farsi da lui piglierebbe principio. Poichè POLIBIO, tomo IV.

A. d. R. i ritorni delle brigate dalla cena , e tutto lo strepito 542 erano già passati, ed il minuto popolo dormira , essendo la notte avanzata, e la speranza del buon esito non punto turbata, accozzaronsi coloro ed andaron alla divistata impresa.

> XXX. L'accordo che i giovani avean fatto co' Cartaginesi era il seguente. Dovesse Annibale accostarsi alla città dalla parte di terra, verso il fianco che guarda a levante alla volta delle porte chiamate Temenidi, ed accender fuoco sulla tomba denominata di (113) Giacinto da alcuni, da altri di (114) Apollo Giacinto. Tragisco, come vedrebbe questo fuoco, dalla città vi avrebbe corrisposto. Ciò eseguito, dovesse Annibale spegner la fiamma, ed avviarsi a lento passo alla porta. Disposte ch'ebbero queste cose, i giovani, attraversata la parte abitata della città, vennero a'sepoleri: (115) che il lato orientale di Taranto è pieno di monumenti , ed oggidì aneora seppelliscon i loro morti dentro alle mura, secondo certo oracolo antico. Impereiocchè è fama che una voce divina dicesse a' Tarentini : esser per ridondare a loro grande vantaggio, se faranno dimora eo' più, ed essi stimarono, che giusta l'oracolo la loro dimora sarebbe felicissima, ove avessero i trapassati dentro alle mura; per la qual cosa seppelliscon ancor adesso i defunti nel recinto della città. Giunti adunque gli anzidetti alla tomba di Pitionico, stavan attendendo ciò eh' era per avvenire. Avvicinatosi Annibale, e fatto quanto avean concertato, Nicone e Tragisco, come prima videro il fuoco, preso animo, alzaron essi pure la loro fiaccola, e poichè il fuoco di quelli osservarono

spento, recaronsi a corsa alla porta, per uccider le A. di R. guardie ch'erano colà in istazione avanti l'arrivo dei: 542 Cartaginesi, i quali a bell'agio ed a lento passo marciavano. Succedendo l'affare felicemente, ed essendo sopraffatte le guardie, chi si mise ad ucciderle, chi a tagliar le leve. Tosto s'aspersero le porte, e nel dovuto momento venne Annibale, il qual avea con tal misura regolato il cammino, che non si ebbe alcun sentore del suo arrivo presso alla città.

XXXI. Fatto l'ingresso con sicurezza e senza tumulti, secondochè eransi proposto, credendo d' aver compiuta la maggior parte dell'impresa, coraggiosamente proseguivano già verso il Foro per la via larga che (116) dalla profonda in sù mena, I cavalli, che sommavano non meno di due mila, lasciarono fuori delle mura, volendo che questi fossero loro di riscossa contro le comparse di fuori, e gli avvenimenti non calcolati, che sopraggiungono a siffatte imprese. Appressatisi a' luoghi intorno al Foro, Annibale ordinò all' esereito di far (117) alto, ed cgli aspettava ciò che farebbe Filemeno, temendo del successo di questa parte del suo disegno. Imperciocchè, allorquando dopo acceso il fuoco era per muovere (118) verso le porte, spedì Filemeno col cignale sulla bara, e con circa mille Africani alla prossima porta, con auimo, sccondochè avea divisato dapprima, di non appoggiar l' impresa ad una sola speranza, ma a più. Filemeno, avvicinatosi alle mura giusta il solito, e dato un fischio, la sentinella discese tosto alla porticciuola. Diss' egli stando fuori, che aprisse presto, giacche gravato cra A. di R. dal peso d'un porco salvatico. Udi ciò la guardia con piacere, ed affrettossi d'aprire, sperando che a sè pure toccherebbe della buona caccia, mereccchè sempre era stata partecipe delle cose introdotte. Filemeno adunque, che avea nel portare il primo luogo, entrò, e con lui un altro in abito da pastore, come se fosse un contadino, poscia altri due, che portavano la fiera pella parte di dietro. Come furon tutti e quattro dentro alla porticciuola, colui che avea lor aperto, e guardava e palpava il cignale senza sospetto, percossero colà e ucciscro: gli altri che venivan dietro cd eran trenta Africani, a bell'agio e con silenzio ricevettero per la picciola porta. Ciò fatto, incontanente chi tagliava le leve, chi trucidava le guardic della stazione, chi con segni chiamava gli Africani ch' crano di fuori. Entrati questi ancora impunemente, avviaronsi al Foro, conforme era loro stato imposto. Annibale, come questi agli altri si unirono, fu assai lieto del buon procedimento della fazione, e tutto intento a consumarla.

XXXII. Divisi da due mila Galli in tre parti, aggiunse a ciascheduna due di que'giovani che avean condotta la pratica, ed aecompagnatili con alcuni de' suoi
duei, ordinò che occupassero le (119) strade più opportune che uenan al Foro. Come avrebbon ciò esguito, comandò a'giovani indigeni che traessero e salvassero i citadini che riscontrerebbono, gridando da
lungi, che non si muovessero i Tarentini, dappoiché
avean ad esser salvi, c a' condottieri de' Cartaginesi e
de' Galli impose d'uccider i Romani, a cui s' abbatterebbono. Costoro adunque separatisi, eseguirono i co-

mandamenti ricevuti. Essendo l'ingresso de'nemici già A. di R. palesc a' Tarentini, picna si fece la città di grida e di vario tumulto. Livio, risaputa l'entrata degli avversarii, conoscendosi impotente per cagione dell'ubbriachezza, uscì subito di casa co'suoi domestici, e giunto alla porta che conduce al mare, poichè la guardia gli aprì la porticciuola, scappò per questa, e presa una barchetta ch' era stanziata nel porto, vi entrò co' famigliari, c tacitamente recossi nella rocca. Dopo ciò Filemeno, avendo apparecchiate trombe romane, ed alcuni che per assuefazione sapeano suonarle, stando in tcatro, dava il segno; ed accorrendo in aiuto i Romani armati, secondo il costume, nella rocca, riusciva la cosa giusta il proponimento de' Cartaginesi; perciocchè passando essi disordinati e sparsi pelle vic, chi s' avvenue ne' Cartaginesi, chi ne' Galli, e per tal guisa essendo tagliati, perì molta gente. Come apparve il giorno, i Tarentini stettero zitti nelle loro case, non (120) potendo per anche saper certo che cosa fosse; sendochè udendo la tromba e non veggendo offesa alcuna fatta alla città, nè alcun saccheggio, stimavano proceder il movimento da' Romani stessi. Ma osservando molti di essi uccisi pelle strade, ed alcuni Galli che spogliavano i cadaveri de'Romani, corse lor alla men-

XXXIII. Avea già Annibale schierato l' escreito nel Foro, ed i Romani eransi ritirati nella rocca, prima da lor occupata con un presidio, ed cra luce chiara; quando Annibale bandi che tutti i Tarcutini senz'armi si raccogliessero nel Foro. I giovani pertanto correvano

te il pensiero che fossero arrivati i Cartaginesi.

A. di R. pella città, gridando libertà, e confortando gli abitanti con dire che per essi eran venuti i Cartaginesi. I Tarentini adunque ch' cransi pria stretti in amicizia co'Romani, come ciò conobbero, ritiraronsi nella rocca; gli altri, giusta il bando, ragunaronsi senz' armi, a' quali Annibale fece amorevoli discorsi. Avendo i Tarentini unanimamente applaudito a tutto ciò ch'egli disse per cagione dell' inaspettata salvezza, licenziò la moltitudine, ordinandole andasse a casa in fretta, e ciascheduno scrivesse sulla porta: Di (121) Tarentino. Che se alcuno questa inscrizione ponesse sopra un albergo romano, ne sarebbe punito colla morte. Egli poi distribuì quelli ch' eran i più opportuni a cotal faccenda, e mandolli a saccheggiar le case de' Romani, dato il seguo, che stimassero nemiche quelle che non eran inscritte. Gli altri soldati tenne in ordinanza alle riscosse de' primi.

> XXXIV. Avendo i Cartaginesi (12a) raccolte in saccheggiando molte e varie suppellettili, e conseguita una preda degna della loro aspettazione, pernottarono in armi. Il giorno vegnente Annibale, consigliatosi coi Tarentini, deciso di (123) separare con un vallo la città dalla rocca, affinchè non sovrastasse alcun pericolo a' Tarentini da' Romani che occupavano la fortezza. Primieramente adunque prese a piantar uno steccato parallelo al muro della rocca, ed al fosso che gli stava adavanti ma conoscendo bene, che gli avversarii non glielo avrebbouo permesso, ma con tutte le loro forze vi si sarebbon opposti, preparò diversi brauchi de' migliori soldati, stimando nulla esser più necessario

pell' avenire, che di spaventar i Romani e dar animo A. di R.

a'Tarentini. Come prima incominciaron il lavoro dello 542
steccato, i Romani arditamente assaltarono gli avversarii. Allor Annibale appiecata una liere zuffa, e provocato l' impeto degli anzidetti, poichè la maggior
parte di loro avea oltrepassato il fosso, dato il comando a'suoi andò addosso a'nemici. Nacque un fiero
combattimento, essendo il conflitto in uno spazio ristretto e circondato di tumra finalmente i Romani superati dalla forza andaron in volta, e molti ne perirono pugnando, ma la maggior parte spinti e precipitati
nel fosso.

XXXV. Annibale adunque, messosi dinanzi impunemente lo steccato, stette cheto, essendogli l'impresa andata a seconda; perciocchè rinchiusi avendo i nemici, li costrinse a restar dentro alle mura, ed a temer non solo per sè, ma per la rocca ancora. A' cittadini poi inspirò tanta fiducia, ch' cziandio senza i Cartaginesi si credettero sufficienti contra i Romani. Poscia ritiratosi alcun poco dallo steccato verso la città, fece un fosso parallelo a quello ed al muro della rocca, lungo la quale con (124) disposizione inversa scavata e ammonticchiata la terra sul ciglione dal lato della città, vi pose in oltre sopra uno steccato; onde ne fu formato un riparo di non minore sicurezza che se fosse stato un muro. Più addentro ancora verso la città, lasciato un mediocre intervallo, prese a fabbricar un muro, incominciando dalla (125) via Sotera sino alla così detta Profonda, per modo che anche senza uomini le fortificazioni di per sè bastate sarebbono a A. di R. procacciar sicurezza a' Tarentini. Lasciato un sufficiente numero di soldati e gli opportuni cavalli a guardia della città c a difesa delle mura, andò ad accamparsi lungi dalla città quaranta stadii presso il fiume
chiamato da alcuni (126) Galeso, ma dalla maggior
parte Eurota, il qual prese cotesta denominazione dall' Eurota che corre presso Sparta. Ed ha molta somiglianza la campagna e la città de' Lacedemoni con
quella de' Tarentini i (127) perciocchè questi sono, a
detta di tutti, coloni e parenti de' primi. Compiutosi
prestamente il muro pella diligenza e buona volontà
de' Tarentini e la cooperazione de' Cartacinesi, Anni-

bale volse il pensiero all'espugnazione della rocca.

XXXVI. Ma poichè ebbe già allestito tutto il necessario pell' assedio, s' introdussero da Metaponto per mare aiuti nella rocca; onde i Romani alquanto respirarono, e di nottetempo assalirono le opere, e guastarono tutti i lavori e gli apparecehi delle macchine. Dopo questo fatto, Annibale rinunziò all' assedio della rocca; ma la fabbrica del muro essendo già finita, raccolse i Tarentini, e dimostrò loro come nelle prescnti circostanze l'impossessarsi del mare era cosa principale; pereiocchè essendo (128) i luoghi che dominano l'ingresso nel porto in potere della rocca, conforme dissi di sopra, i Tarcntini non poteansi punto valere delle navi, nè uscire del porto : laddove a' Romani per mare impunemente recavasi il bisogno, e finattantochè ciò accadeva, non era possibile che la città stabilmente si liberasse. Le quali cose comprendendo Annibale, fece capaci i Tarentini, che, ove

escludessero da ogni speranza d'aver soccorsi per mare A. di R. quelli che teneano la rocca, nell' istante essi da sè cederebbono, e lasciata quella arrenderebbono il luogo. Udito eiò i Tarentini, approvarono i detti d'Annibale, ma come tal cosa allora si dovesse mandar ad effetto non poteano in alcun modo comprendere, salvochè se comparisse un' armata cartaginese; locchè a que' tempi era impossibile. Quindi non potcano congetturare a che cosa mirassero i discorsi d'Annibale. Ma avendo egli detto, esser ehiaro ehe senza i Cartaginesi essi da sè fra poco sarebbonsi renduti signori del mare, eran ancor più maravigliati, arrivar non potendo alla sua mente. Avea osservato Annibale una strada larga ben aeconcia all' uopo dentro (139) al muro che separava la eittà dalla rocca, e ehe lungo questo muro mena dal porto al (130) mare di fuori. Per guesta egli divisava di trasportar le navi dal porto al lato meridionale della eittà. Il perchè come prima manifestò il suo pensicro a' Tarentini, questi non solo vi acconsentirono, ma grandemente ancora ammiraron quell'uomo, e conobbero ehe nulla avanzava la sua perspicacia ed il suo ardire. Apparecehiaron adunque tosto macchine da trasporto sovra ruote, ed il dir e compicre l'opera fu una eosa, contribuendovi egualmente lo zelo e la moltitudine delle mani. Per tal guisa i Tarentini, trascinate le navi nel mar di fuori, assediaron impunemente quelli della rocca, e tolsero loro ogni esterno aiuto. Annibale, lasciato un presidio nella città, levossi coll' escreito, e giunse il terzo giorno nel campo che

A. di R. avea dianzi occupato. Colà soggiornò il resto dell'in-542 verno, non abbandonando la contrada.

> XXXVII. (131) Informato da un disertore, che celebravano una festa popolare, e che le vivande imbandite erano scarse, ma il vino abbondante, (132) prese ad oppugnare la città. (Suida)

> A' Romani crebbe l'ardire, poichè impossessaronsi (133) dell' Epipola. (Suida)

> XXXVIII. Così (134) la maggior parte degli uomini la cosa più lieve meno d'ogni altra possono sopportare: dico il silenzio. (Margine del Cod. Urbin.)

(135) Conciossiachè ogni libertà e potere che durano lungo tempo producano per natura sazietà del presente, e richieggano poscia un padrone; ma come l'han conseguito, presto volgonsi ad odiarlo. (Ivi)

<sup>(136)</sup> Ancara città d'Italia. Il nome della nazione Ancarati, come riferisce Polibio nel libro ottavo. (Stef. Biz.)

I (137) Dassariti (Dassareti) popolo dell' Illiria. Polibio nell' ottavo. (Stef. Biz.)

Iscana, città dell' Illiria, neutrale. Polibio nell' ottavo. (Lo stesso)

FINE DEGLI AVANZI DELL' OTTAVO LIBRO.

# SOMMARIO

### DEGLI AVANZI DEL LIBRO OTTAVO.

#### PRECAUZIONE NECESSARIA NEL PRESTAR PEDE AL NEMICO.

I più prudenti talvolta cadono ne lacci degli iniqui – Altri Lascianti prender per imprudenza – Archidamo – Pelopida – Gn. Cornelio (§ I.) – Debbonsi pigliar idonee guarentigie – Tuttavia può il cauto ancora esser preso – La qual cosa avvenne ad Acho (§ II.)

## IMMENSA MOLE DELLA SECONDA GUERRA PUNICA.

Ostinazione de' Romani e de' Cartaginesi nel far la guerra – Grandi apparecchi dappertutto (§ 111.) – Imperfezione della storia particolare – Utilità della storia universale (§ IV.)

## OPPUGNAZIONE DI SIRACUSA.

Appio oppugna per terra Sirucusa – Diligansa d'Archimede – Le Esapile (§ V.) – Marcello assalta Acradina coll'armata – Sambuche di Marcello (§ VI.) – Macchine d'Archimede (§ VII.) – Motto di Marcello (§ VIII.) – Appio non è più felice di Marcello – L' oppugnatione è convertita in asselio – Quanto valga l'ingegno d'un uomo solo – Sirucusa assediata per mare e per terra – Marcello scorre il resto della Sicilia (§ IX.)

#### AFFARI DI FILIPPO.

Empietà di Filippo verso i Messenii – È male scusala da alcuni scrittori – Difficoltà di scriver bene la storia (§ X.) – Incostanza e maldicensa di Teopompo – Squarcio di Teopompo intorno l'ilippo figlio d'Ambita, ed i suoi amici (§ XI.) – Osservationi di Polibio sul medesimo (§ XII – XIII.) – Fri lippo uccide Arato con veleno – Cutto fatto dagli Achei ad Arato dopo la morie (§ XIV.) – Filippo tenta Lisso – Sito di Lisso e della sua rocca (§ XV.) – Straugemma col quale Filippo prende la rocca – La città è presa colla forna – Frlippo s'impossessa della maggior parte dell'Iliria (§ XVI.)

## ACREO PRESO IN SARDI DA ANTIOCO.

Bolide Cretese – É mandato da Sosibo a Sardi per liberar Acheo – Cambio duce de Cretesi in Stardi - Sosibio e Bolide - Nicomaco e Melancoma (§ XVII.) – Bolide trutus con Cambilo per messo d' Ariano – Deliberazione alla Cretese - Bolide e Cambilo dividono fra loro le parti (§ XVIII.) – La trama di Bolide e Cambilo è approvata da Anticoc (§ XXX. XX.) – Cautela d'Acheo – Loodice moglie d'Acheo (§ XXXI.) – Acheo è preso – È condotto leguio ad Anticoc – Stirpe e dignité d'Acheo (§ XXII.) – É fatto morire con tormenti – La rocca di Sardi è consegnata ad Anticoc – La sciagura di Acheo è un esempio a' posteri (§ XXII.) –

CAYARO BE DE GALLI IN TRACIA.

Cavaro è un buon principe - Ma un adulatore il guasta (§ XXIV.)

ANTIOCO DINANZI AD ARMOSATA.

Serse signorotto d'Armosata - È confermato nella signoria da Antioco (§ XXV.)

# GUERRA ANNIBALICA

Filemeno e Nico trattano con Annibale di consegnare Tanto per tradimento – Menano via il bestiame con assenso de nemici (§ XXVI.) – Patto de traditori con Annibale – Filemeno cacciatore – Caio Livio comandante del presidio

Romano - Convilo nel Museo (5 XXVII.) - Annibale s' infinge ammalato - Savvicina a Taranto - Filemeno gli è
guida (5 XXVIII.) - Banchetto di Livio nel Museo opportuno
a' conqiuvati (5 XXIX.) - Porte Temenidi - Tomba di Giacinto - Sopoleri del Tarentini in città - Tomba di Filonico
(5 XXX.) - Annibale entru in Turunto - Filemeno con un
cignale entru per un' altru porta (5 XXXI.) - Annibale s'impossessa di Tranto - Livio fiagge nella rocca - Nuova astivtia di Filemeno - Surdge del Romani a Taranto (5 XXXII.) Annibale benigno verro i Tarentini (5 XXXII.) - Supercon un muro la città dalla rocca - I Romani invano vi si
oppongono (5 XXXIV.) - Cinge Taranto di nuova fossa e
steccato - Surda Soiera e Prefonda - Galeso o Eurota, fivime (5 XXXV.) - La rocca di Taranto batuta - Le navi
de' Tarantini non trupportale pi esco (5 XXXV.)

# ANNOTAZIONI

## AGLI AVANZI DEL LIBRO OTTAVO.

COMPARREYA questo libro le cose accadute negli suni di Roma 540, 541, 543, discorre da Livio nel libri xuve e xv. Se non che non trovasi nello sorrico romano quanto appartiene alla guerra d'Anticco contr'Acheo, aliena dal suo assunto che seli avvenimenti netti limitari nell'

(1) Per ciò che spetta ecc. Fu avviso di tutti gl' interpetri di Polibio, che il presente estratto non fosse al suo luogo, ma s'avesse a trasportar a quella parte dell' ottavo libro, dove narrasi la miseranda fine d'Acheo (V. cap. 17 e segg.). Il solo Schweigh. stimò, che il ragionamento che qui leggesi possa esser riferito a' fatti di Sicilia , i quali dal lib. vn in poi insieme con quelli d'Italia precedono alle gesta esterne, e convenga segnatamente alla sciagura incontrata da Appio Clandio, di eui narra Livio ( xxıv, 29 ), che per salvar i campi degli alleati troppo incautamente espose i suoi soldati agli assalti de'nemici più di lui poderosi, e toccò una rotta. Forse, aggiugne il medesimo, vi si trattava del fine infelice che colla sua imprudenza procacciossi Andranodoro, accennato da Livio nel lib. xxiv, 24. -E diffatti, se alle presenti riflessioni avesse data occasione il racconto della catastrofe d'Acheo, non leggerebbesi verso la fine del prossimo capitolo: L'esempio più evidente, ed all'età di cui discorriamo più vicino, è ciò che avvenne ad Acheo, Pelle quali espressioni due avvenimenti denotansi; l'uno relativo ad Acheo, l'altro succeduto poco appresso.

(2) Archidamo. Circa questo fatto vedi v., 37.

(3) Pelopida. Cornelio Nepote, d'accordo col nostro, narra che il duce Tehono recossi ad Alessandor sifiato nel suo caratere d'ambascindore (Pelop. c. 5); sebbene il biografo romano non parti di deu ambasciale. Plutareo pure (Pelop. p. 29; à dice, ch'egli fu mandato con Ismenia ambasciadore ad Alessandro, accussio da' Tessali di turbar le loro città; me che giunto in Farsalo, il tiramo vi si recò con un escrito, e trovatolo che gli veoiva incontro col suo compagno disarmato e seusa soldati, gli fece por le mani addosso ed incarcerario. Diodro (xv. p. 491) non fa motto della mentovata ambasceria, e riferisce, che andato in Tessaglia col suo amico Ismenia, e fattori pacficamente incontro ad Alessandro, fu da lui preso e posto in prigione.

(4) Del tirunno Alessandro. Dominava costui in Fera, cità della Tesseglia, dove con ogni maniera di crudeltà infieriva. Tendera egli insidie alle città libere di quella provincia, le quali pertanto, protette da' Tebani, gli apportarono l'ultimo eccidio.

(5) Di grave danno ecc. Ciò debbe intendersi della sua morte, accadata pell'imprudensa chi egli ebbe d'allontarari da suoi per assaltare Alexandro, conforme racconta Nepote (1. c.). Del resto furon i Tebani vincitori, e la gioria di Pelopida non rimase per sifidata sciagrari punto oscurata: che amzi le città della Tesaglia, pel suo valore salvate, a gara onorarono il suo funerale, siccome leggorii in Nepote dei in Pitutarco.

(6) Gneo Cornelio. Questo avvenimento è riferito da Polibio nel lib. 1, c. 21.

(c) La vita precedente. Gioè la condotta onesta della persona con cui trattianto, a buon dritto reputata da Polibio la più sicara guarcuigia nelle pericolose imprese. Se non che la simulazione di taluni giugne a tanto, che ingama gli uomini più oculati, siccome avvenne appunto all'infelice Acheo di cui totto parlasi. (3) Non sambrami ecc. « lu occasione delle cose operate dai Romani in Sicilia l'anno 5/o, ei si pare che Polibio fatta abbia questa digressione, stimata degna dal compilatore degli estratti d'esser fra questi annoverata ». Schweigh.

(9) Per il dominio dell' Italia. Dove il proconsole T. Senpronio Gracco avea preso Benevento, e sconfitti i Cartaginesi comandati da Aunone, massimamente per opera degli schiari da lui fatti liberi, conforme leggesi in T. Livio (xxxv, 14).

(10) Per quello della Spagna. Nel qual paese gli Scipioni avean tratti alle loro parti Siface re de Numidi, che combatteva in Africa co Cartaginesi, e la potente nazione de' Celtiberi. (Liv. xxiv., 48, 49).

(11) Pella Sardegna e pella Sicilia. La prima di queste isole fu nell'epoca di cui ragiona Polibio, devastata da una flotta Cartaginese, e nell'altra espugnaron i Romani Siracusa. (Liv. XXV, 23-31; XXVI, 6).

(12) Sulle imprate di Filippo. Questi con animo di passar in Italia avea posto l'assedio ad Apollonia, ma rotto dalla gente che vi mandò M. Valerio, ritornò più che di passo in Macedonia. L'anno appresso P. Sulpicio, uscito del consolato, fu successore di Valerio. (Liv. xxiv., 40; xxiv., 42).

(13) E come potrà ecc. Confrontisi quanto su questo argomento serisse Polibio nel lib. 1, c. 4.

(14) Ma se si considerino ecc. La contrusione di questo periodo è nel testo alquanto impacciata poco bene accordadosi i due participii, "uno attivo, l'altro passivo, reggenti tutti e due una parte del discorso: spa si 1110 r repassivision . . . sas 510 spanio i part 71810 se 17. A. Ma accadendo insieme queste cose . . . e considerate ad un tempo ecc. La qual incongrueras avanisce, ove 510 spanio si trasferisca al principio del periodo, e leggasi: spa si 510 spanio si trasferisca al principio del periodo, e leggasi: spa si 510 spanio si restricipio solo è il verbo dominante, e viene sottiateso la doude fu tolto. Non oso pertanto di decidere, se il distacco del mentorato vocabolo dal suo sito naturale sia una delle negli:

POLIBIO, tomo IF.

genze di stile in che talvolta cade Polibio, ovveramente errore

(15) I Romani. Gerone autore di un trattato sull'arte di respinger l'assedio, che il Casaub. ed il Valesio non conoscevano se non se manoscritto , ma che poscia nel 1603 fu per cura del Theyenot fatto di pubblica ragione, parecchi interessanti squarci di Polibio ci ha conservati, fra i quali trovasi il presente. Continua il medesimo per lunga pezza, e contiene eziandio buona parte dell'estratto antico susseguente. Tuttavia il Casaub. nol copiò che sino alle parole: Totalfa, iTofmare Ti, wasarutois sale apparecchio fece. Il resto sino alla fine del capitolo vi aggiunse il Gronovio, cui era stato comunicato dal Valesio, il quale lo tolse dal codice parigino. Erone, a dir vero, non nomina Polibio, ma la connessione manifesta col resto della narrazione Polibiana, e la citazione che fa Suida d'un periodo in questo capitolo contenuto, attribuendolo al nostro autore, mette la cosa fuori di dubbio, conforme giudiziosamente osserva lo Schweighauser.

(16) Il portico così detto Scitico. Lunga disputazione fa lo Schweigh, per sapere, se exp9, zir ereke abbia scritto Polibio, conforme hanno i codici, ovveramente exelizio, siccome leggesi nell'edizione parigina d'Erone, o marair de Evan, secondo Tucidide e Stefano Bizantino città della Sicilia presso Siracusa, o finalmente 7, 28 8 da Téza, una delle quattro o cinque città che, a detta di Cicerone, Livio e Plutarco, componevano Siracusa. Ma niente impedisce che Scitico si denominasse il portico del quale qui ragionasi, e frivola è l'obbiezione dello Schw., che gli Sciti nulla avevano di comune co' Siracusani, i quali, appoggiati forse a qualche antica tradizione che non ci è pervenuta, diedero al mentovato portico questo nome; non altrimenti che le Alpi Graje trassero la loro denominazione dai Greci che, secondo la favola, condotti da Ercole, in remotissimi tempi le passarono. Lo Schweigh. senza decider nulla, si mostra inclinato per Tichica; ma non Tiche, sibbene l'Esapilo era per terra assediato da Appio.

(17) Una mente sola. Con altre parole tratte da Euripide profferisce Polibio la stessa sentenza nel lib. 1, c. 35.

(8) Sambuche. Livio (xxv, 54) dice solunto, turres contabultata, machimantaque alia quatiendis muri, sexus nominare, non che descrivere la Sambuca. In generale è lo storico romno, o ves i confronti col nostro, parco sinzi che no nella descrizioni degli strumenti e delle opere inilitati, costre colsi che non se poteva avere la pratiche cognizioni che ne possede Politico.

(19) Dal principio della salita. I commentatori non sono d'accordo circa il significato dell'espressione il amobienus che riscontrasi nel testo. Secondo il Reiske val essa il luogo dal quale si incomincia a salire la scala, e su cui posa la parte inseriore di quella in qualche distanza dal muro. L' Ernesti la prende per questa stessa distanza. Lo Schweigh, crede awifaris in questo , luogo siuonimo d'azieraris, derivando Bares non dal presente Bairses (camminare, andare), ma dal passato Ashaniras equivalente a ergras o teraras ( stare , esser collocato ), ed interpetra il amshanus, ex intervallo. Ora, che l'estremità inferiore della scala dovesse esser posta in qualche distanza dal muro è cosa tanto ovvia, che non facea d'uopo indicarla. Non così dovea tacersi, tal essere stata l'altezza della scala, ch' essendo l' estremità inferiore collocata in terra, la superiore era a livello colla cima del muro. Nè hassi a reputar il senso di distanza attribuito alla voce awifares più naturale di quello di salita; dappoiche l'Etimologo, in diffinendo arefalizes, un esercizio che consisteva nel salir in carrozza e scenderne, mentre correvan i cavalli, sensa cadere, oppone amobalou a zalaßafres.

 stque l'oriculir muniunt ; quasicht di dus specie fossero questi ripart; caccelli e parapetti. Ma il secondo participio greco non esprime una qualità separata di difesa, sibbene l'effetto del primo; cioè a dire, che dall'assiepamento d'ambi i lati seguiva il coprimento degli uomini che montavano la scala.

(21) Tavola lunga e poco larga. Hiltogor scrisse Polibio. vocabolo ch' Esichio diffinisce: earls io ole vertie noimarlai. nal mar l'o supreis loile . zal mar l'o mareor nal omowhale . . . Flat it milinen zifmiret a. Tavola, su cui dormono le galline; e tutto ciò che a questa somiglia, e tutto ciò ch' è lungo e di poca larghezza . . . quando è sospeso. E più succinto il Lessico MS. di Fozio: Ilar 70 manger uni eniwhale, and milimeer toher, ogni legno lungo, poco largo ed elevato. La tavola pertanto di cui parla il nostro debb' essere stata triangolare; dappoiche avea tre lati muniti di graticci. (22) E meritamente ecc. Lo Schweigh. molto s'affatica per ispiegare, come la Sambuca, essendo appoggiata al muro, avea insieme colla nave, da cui alzavasi, la figura triangolare dello strumento musicale che portava lo stesso nome (intorno al quale veggasi la nota 99 al lih. v); nè gli sembra possibile che ciò fosse in altro modo, se non se considerando la superficie della nave come un lato del triangolo , la scala come il secondo , ed i puntelli perpendicolari di varie lunghezze, con cui era saldata la scala alla nave, come il terzo lato. Ma, attenendoci rigorosamente alla descrizione che ne dà Polibio, di leggeri scorgeremo, che, tirate essendo le funi dalla sommità della scala alla cima degli alberi delle navi unite, dov'erano applicate le carrucole; i tre lati del triangolo dovean esser gli alberi , le funi tirate, e la scala, e per tal modo cadere l'apice del triangolo nella nave, dove l'estremità inferiore della scala s'avvicina alla hase degli alberi. - Per ciò che spetta alla somiglianza della Sambuca coll'arpa, anzichè con altra figurà triangolare, sono le corde di questo istrumento molto meglio rappresentate dalle funi tese, che non da' puntelli della parte inferiore della scala. Laonde scrisse Vegesio (17, 21): Sambuea dicitur ad similitudinem eitharae;

.am quemadmodum in cithars chordae sunt, ita in trabe, quae juxta turrim ponitur, finnes sunt. E forse v'avea più di due corde, ehe dalla scala passavan alle travi. Vedi la figura annessa tratta dal Lipsio, Poliorect, ilb. 1, c. 6.

(23) Troppo in là volavano. Notisi l'espressivo serpente sorvolanti, snevvato nella traduzione latina: Ubi vero hace tormenta ultra hostium capita mittere tela. Dicasi poi lo stile di Polibio duro, e privo d'ogni eleganza.

(24) Costrul Archimede. Per evitar confusione (sendoche poe'aozi si parlò di Marcello), ho aggiunto nel volgarizzamento il nome dell'insigne meccanico di Siracusa.

(25) Un palmo. Habartradist è nel testo, cioè di quattro dita, che formaran il palmo mionoc. Livio (xurv. 53) di a queste sperture messo braccio, sensa far aleuna distinzione fra il hato interno e l'esterno, sicome fa il nostro: Marum, sono sue parole, aò imo ad aummum creòris cuòtialibus fare cavis aperult. Ma è molto più probabile che, conforme asseriace Polibio, l'apertura di destro, destinata a ricever un sono, avesse la langhezza di questo, mentrechè quella. di fuori non avea che un palmo; di-mensione sufficiente per dar uccia alla seates del alla bocca dello scorpioneino, senza che il soldato, che maneggiava queste armi, rimanosse esposito.

(26) Scorpioneini. La difficizione di quest'ordigno da guerra trovasi in Vegezio (11, 22). Scorpiones, die egli, ideo sie nuneupati, quod parvis subtilibusque spiculis inferanti mortem. Doode apparisce che la materia mortifera che gittavano era poco dissimile della nostra metragli.

(27) Colla fune che passone pella cima. Non ho saputo meglio voltare il «αρχενί» che leggesti nel testo, dopo aver consultati i più accreditati autori che diffiniscono questo vocabolo. Propriamente significa esso la sommità dell' albero d' una nave, dov' è la gabhi, eicè quello 'strumento dove stanno le vedette (V. Ateneo xi, p. 47¢; Forcellini Lezic. a questa voce); ma la sommità sola non bastava per render girevoli le corna. Secondo Esichio sono Carchesia le corna stesse nella porte superior delficiento sono Carchesia le corna stesse nella porte superior dell'albero, il qual senso molto meno può qui stare ; giacchè le corna erano quelle che giravano, e non ciò con cui faceansi girare. Più s'avvicina al nostro carchesio quello di Nonio (c. 15, n. 28), diffinito la cima dell'albero traforata in varie parti, perpassarvi le funi, necessarie a produr il mentovato giramento. Ma la spiegazione che ne dà Galeno. (Comment 3, in lib. Hippocr. de Arte ) è, per quanto io credo, la più acconcia al nostro caso. Chiama egli xagxerlove, Tobe xalla lie ara lexerlie lav ieres zaxes, le funi che scendono dall'estremità superiore dell'albero, quali pell'appunto dovean esser quelle che movean le corpa, fornite di recipienti adattati a contenere le masse da lanciarsi. - Lo Schweigh, mi sembra andar Jungi dal vero, prendendo il carchesio di Polibio per il versatile di Vitruvio (x, c. 5 e 22 ), il di cui ufficio cra d'alzar pesi mediante i ramponi di ferro attaccati alle due estremità della trave trasversale, che, raccomandata a funi, scorreva pell'albero. - Del bicchiere che pella sua forma avea questo nome (V. Ateneo l. c., e Serv. ad Æneid. lib. v , v. 77), e del nodo che così pure appellavasi secondo Galeno (Comment. 1 de Arte, Oribas. lib. de laq.) non è qui il luogo di ragionare.

(a8) Molla. Σχωττεζα scrisse Polibio, da εχάζε (rilascio), la quale, se credium allo Schweigh, era una carrocale, o rusto dentata, od altro atrumento, per mezzo di cui si rilascia ciò che è teso, e ciò ch' è norpeso si abbassa. Ma più giusta è l'ider che se ne forma il Cassub. (Anhmadv. in Athen. lhi. vy. c. 2), che parlando di certo ingegno, per via del quale nello atesos sito faccansi veder diverse figure, dice: » Ext suterm, sois filalor-εχωτεζεία mechanicia Graccia, quod nostris un restort;» e così nosi l'abbismo tradotto. Vedi anocra intorno a questa voce Esichio ed i suoi commentatori, Voss. Etymologic. in Casteria; ; Foss. Øcconom. Hippoer.

(29) Sorgevan in sull ancora. Quantunque in tutti i libri, e stampati e manoscritti, leggasi ἐφεςμείνα, da ἰφεςμείν, star in sull ancora per osservar il nimico, il Casaub. tradussa questo vocabolo invadentes, quasiche ἐφοςμεῖνε da ἰφοςμεῖν. avesse scritto Polibio. Lo Schweigh. approvando la versione del Casauh, tolse da Erone l'iperpaïris che vi corrisponde; ma io non so perché l'autorità di tuti i codici ceder debba alla sol di quell'antico tattico, che avrà forse mal copiato il nostro. Tuttavia lo Schweight, dubitando più tardi d'aver errato, nelle note non riestta al tutto l'altra soiesazione.

(30) Parte gittavan sassi ecc. Non sono questi da confonderai eo sussi che lanciavan i Siracusani su'vascelli più remoti. Così le mandi di ferro, come le pietre arano dirette contro le navi, quae, a detta di Livio (xxiv, 34) propius subibant; le prime per rovesciar le navi stesse, le altre per fulminar i combattenti più enposi.

(51) Levata. Cioè ulzata. Ho preferito il verbo levare, perchè più s' approssima al senso del usup (ζων ch' è nel testo, e che propriamente significa alleggerire, alleviare; avcudo i corpi che facilmente s' alzano apparenza di leggerezza.

(32) Il calcio della macchina. Tas meseus las seguinas è la volgata lezione che il Casaub. ritenne, traducendo machinarum prorus. Ma con ragione nacque al Valesio il sospetto che wlignes, calci, abbiasi qui a leggere; dappoiche questa parte della macchina era nella mano di chi la reggeva, e dal suo movimento dipendeva l'effetto della macchina stessa. Kigaias amerebbe meglio il Reiske che si scrivesse; ma oltrechè siffatta scrittura più s' allontana dalla comune che non la Valesiana, l'eapressione sarebbe meno precisa; giacchè non a tutta l'antenna, sibbene alla sua estremità dalla parte del muro, cioè al calcio applicavasi la legatura. Non posso pertanto indurmi a credere collo Schweigh. che reiens chiamasse in questo luogo Polibio ciò che di sopra chiamò rostri ( usquias ) delle macchine, avendo egli in questi usato il verbo inaulcio, che dicesi del regger il timone, collocato, siccome ogn'uno sa, alla poppa della nave. - Secondo Livio (1. c.) il calcio dell'antenna da lui chiamata tollenone, era provveduto d'un grosso pezzo di piombo, il di cui peso spontaneamente la faceya abbassare al suolo, senza

- che bisogno fosse di legarla, quando la mano di ferro avea già altata la prora della nave. Ma egli è difficil a credersi, che la massa del piombo fosse abbistanza grande per superar il peso fella nave sospesa all'altra estremità della leva. . (35) Per extre strappata ecc. Abbismo tentè veduto che le
- moccine siracussue voltavano i vascelli romani sulla poppa, per modo che la prora, abbrancata dalla mano di ferro, stava in aria. Ma nell'atto che facessi scattare la molla, per rilasciar l'accidetta mano, questa violentemente staccata dalla nave, portava seco la parte a cui era svirighiata, cio la prora.
- (54) Come se fossero bicchieri ecc. Tair pir sureli silvis suraliferi se pakalifies Agguérá, sono le parde di Polibio; dove facilmente scorgesi che lo scherzo sta nel verbo suazifeir, per cui Marcello assomigliava le proprie navi a bicchieri coi quali Archimede traner l'acqua dal mare. Poco estatuncate espresse lo Schweigh, questo motteggio, scrivendo: navibus suis ex mare potami nifinadere; meglio il Cassabi. navibus suis, ceu trullis, aquam haurire. Ateneo cita questo luoge utilli, xu, p. 654.
- (35) Le Sambuche. L'arguetzza di questo frizzo è riposta: nel doppio senso che in greco ed in latino ha il voesbolo. Sambuca, significando esso coal la macchina navale inventata da Marcello, come una sonatrice d'arpa, la quale, se centava male, era con ceffate buttata fuori del covortio. V. Lips. Poliorest. 1, 6.
- (66) Dal convito. Il testo Polibino ba sers, iceraidere, che lo Schweigh, giuditiosamente omise, spiegandolo nelle note, velut comunis libationis expertes, vel comuni libatione indignas. In Ateneo (1. c.) leggesi in x710s, alla qual lesione io mi son attenuto, siccouni fec lo Schweigh. Il Cassub., unir volendo amendoe le lesioni, tradusso con poco garbo: Sambacar... ccui fuedere exclutas, cum ignominia e compotatione esse ejectas.
- (57) Come quelle ecc. Perchè gli utili e magnifici lavori a buon fine riescano, due eose sono necessarie: splendidezza in chi gli ha ordinati, ed ingegno in chi è incaricato della loro ese-

cusione. Quella fa grande in Gerone: questo straordinario in Archimede.

- . (58) Conforme dissi di sopra. Cioè nel cap. 7, dove Polibio narra, che Archimede sece nel muro aperture sitte, nelle quali collocò i saettatori.
- (59) Alzavano gli uomini. Le stesse mani di ferro, con cui rivoltavansi le navi, eran adoperate contro i soldati che combattevano per terra.
- (40) Per tal guisa ecc. Bello è il detto di Plutarco ( in Marcello, p. 307) a questo proposito. « In realtà, dic egli, erano gli altri Siracusani il corpo dell' apparecchio d' Archimede, ed un'anima sola quella che tutto movea e rivolgeva ».
- (§1) Filippo omnto nella Messenia ecc. « Le geste di Elippo nella Messenia rammentata furno ad Phutron en [17 Arto, p. 1657, il quale riferiace, che quel re, dopo la seondita ch' egli toccò dai. Romani presso Apolinia, andò nel Peloponneso per assilar la Messenia dolosamente. Livio (xxiv, 40), a dir vero, racconta, che Filippo dopo il fatto d' Apolionia ritornò in patria; ma non à impessible, sicoenno asserva il Dacier nella traducione francesa delle Vite di Plutarco, che dalla Maccdonia egli siasi poscia trasfrito nella Messenia ». Schweigh.
- (32) Alcuni si meritano perdono. Gli oltraggi che recansi altrui in propria difesa, o per vendicar ingiurie ricevute, non sono al certo lodevoli; tuttavia sone ssi degni di suasa. Ma chi per malignità, o per burbanza semici ed amici malmena, non isperi di trovar scusa. Nel primo caso era Timeo che lacerò nella sua storia Agasode tiranno che l'avea esiliato; en escondo Teopompo, che vituperò Filippo suo benefattore, e sovrano d'egregia doti fornito.
- (5) Teopompo. Era questi da Chio, ed oltre a molti seritti filosofici compose due storie, l'una delle quali conteneva in dedici libri l'ultima parte della guerar Pelopomeniaca, ed incomiciando dove lasciolla Tucidide, finiva, dopo aver abbracciato lo
  spazio di diciassett' anni, colla pugna navole presso Gnido; l'altra in cinquantotto libri narrara le geste di Filippo d'Aminia.

Quantisaque Dionigi d'Alicarusses (Epies, sal Gra. Pompejuar, p. 17) el d'accreo (m. p. 85) il Iodino a cielo pelle sua veraciti ; Cornelio Nepote nell'Alcibiade (c. n.) e Lociano (de hist. scrib.) d'a ecordo col nostro il tacciano di afrenata maldicenza, e Ciercrou (Epiest ad Attic. n.) o) chiana Teopompico il genere di scriver acerbo. Avea costui sino dalla prima gioventi l'ingeno oltremodo ferrido, a tale che Iscorata suo mesatro solve dire, ch'egli a Teopompo applicar doves il freno, mestreo bel'Esferò, altro so discepolo (di cui parlammo nella nota 82 al lib. v.), gli era d'uopo pusacchiare cogli sproni. V. Voss. (de hist. grace. l. 1, c. 7, ).

(41) Nelle biogne degli amici. lo Schweigh. non comprendecome Flippo plosse esser ingiusto nel procacciarsi amici e acii; quindi vorrebb' egli, che il vocabolo wallersubar qui usatoda Polibio significasse, truttamento, condotta; comechè, a saa propris confessione, l'uso della liguag greca non ammetta siffato, seno. Ma, senza torcer la mentorata voce dal suo primitivo significato, io credo che qué procacciament non facesse già Filippo, silibene gli amici ed allenti di lui nelle loro occorrenze, e che in cotali incontri, per quanto asseriase Teopompo, sperimentassero la sua rigiuttiria e fraudolenza.

(45) E preze a tradimento ecc. Il testo ha, i farifame/ingirez al surgativeriez al Telescal place sal come tradissero il Velesio e lo Schweigh, per vim ac frazedem captas in servitutem redigerit. Credettero forse i mentorati interpetri che regitare sario, frender a tradimento lo non i potesse applicar alla forsa (fail place) con cui dice Polibio, che Filippo conquistò molte città. Ma non è impossibile, che mentre nell' interno d'una città si ordiace un tradimento, la si pigli eziandio colla forza. Coll fu presa Mantinea da Arato, conforme leggesi nel lib. 1, 57 di queste storic.

(\$6) Dice ancord. Orrendo è pur il quadro che Giustino (1x, 8) sa delle laidezze di Filippo, della sua avarizia, persidia, dissimulazione. Diodoro (xv1, pp. 511, 549) loda la sua

affabilità e filautropia, ma nulla rammenta de' vizii che, secondo Teopompo e Giustino, macchiarono la sua vita.

(47) Conciossiache ece. « Questo luogo di Teopompo trovasi più completo presso Ateneo lib. 17, p. 167 e vi , p. 260 ». Valesio.

(48) Non corrigiani cer. Nota il Valesio con ragione che questi giuochi di parole indegne sono della gravità. della storico, ed il Reiske a buon dritto rigetta ciò che segue intorno d'entauri de la Lestrigoni fra i parti d'un ingegno lassureggionte, testrale e sofistico. Forse volle quel gonfio prosstore imitar l'Omerico: Non Frigi, ma Frigie.

(59) Trovandomi avvolto ecc. Era Teopompo impiegato nella repubblica di Chio, ed avea per avversario Teocrito, oratore della scuola d'Isocrate, siocome scorgesi da Strabone (x111, p. 615.)

(50) Pelio Monte altissimo della Tessaglia. — Intorno a' Lestrigoni veggansi gl'interpetri d'Omero nell'Odissea, x, v. 82.

(51) Campi Leontini. Nella Sicilia; circa la posizione de' quali è da leggersi ciò che ne disse il nostro nel lib. v11, c. 6 e Diod. Sic. v, 2.

(50) Serdanapalo. Poiché da Nino in poi per il corso di 350 anni, conforme riferisse Cetasi nel libro secondo delle storie persiane, noolti sovrani si succedettero sal trono dell' Assiria, costui immerso nella lausuria, ed oltre goni creder effeminator, soccombette ad uoa congiura che contro a lui ordirono Aribere, generale delle truppe mediche, e Belesi gran sacerdote di Babilonia. (V. Diod. Sic. n. p. p. 73-8; Giustin. 1. 3

(53) É nio ecc. Questo epitafo è diversamente rapportato da Atteo (111, p. 549) che dice d'averlo copiato da Cherlo, Il quale dal Caldeo, sicconi era inciso nel sasso, lo trasportò in versi greci. Suona esso così: Regnai, e finchè vidi la luce del tosle bevoi, margiai e ni dielli à piaceri di Venner: perciecchè aspevo conè è breve il tempo che vivoa i mortali, e questo pieno di vicende e d'affanni, e come i beni che io dovei lasciare, erano per godere gli altri. Quindi non omisi alcan.

giorno, sensa in eib occuparmi. — Cicerone nelle Tusculsue (v, 35) lo ristringe in questi due versi:

a Haec habeo, quae edi, quaeque exsaturata libido Hausit : at illa jacent multa et praeclara relicta ».

Cos' altro, esclamava Aristotele, si scriverebbe sul sepolero di un bove?

(5) Ch' estorsi. Ἐρίβμισ ha il testo, ch' è quanto m'appropriai con violenza, i nigiuriando altrul. Lo Schweigh. non tradusse questa voce, e si contentò di copiare la prima parte dell'iscrizione che leggesi in Cicerone.

(55) Timeo. Intorno a questo storico ed al motivo della sua nemicizia con Agatocle vedi la nota 10 al libro primo.

(56) Nella sommaria sposizione eec. Di due sorte sono i lavori preliminari, che negli antichi storici a uoi pervenuti riscontriamo. O contengon essi brevemente i fatti accaduti avanti il tempo di cui prendon a scriver gli avvenimenti, siccome fece Polibio ne' due libri ch' egli intitolò Preparazione, e Tacito che incomiuciò la sua storia con un ristretto transunto delle vicende di Roma sino alla morte d' Augusto, e T. Livio che pigliò le mosse dall' arrivo d' Enea in Italia; o pongono sotto gli occhi a' leggitori un compendio degli argomenti nell'Opera trattati, siccome fecero Diodoro Siculo, e Dionigi d'Alicarnasso, ed il nostro nel principio del terzo libro : la qual specie sembra essere stata più famigliare agli storici greci. Ora Teopompo, dopo aver · fatto nel proemio, qualificato da Polibio sommaria sposizione, cioè compendio delle cose da trattarsi, un pomposo elogio di Filippo, nel progresso della storia non rimase a sè medesimo coerente. Quindi , o menzognero ed adulatore fu nel principio, o , scordatosi in appresso di quanto avea già scritto intorno al protagonista della sua Opera, è da giudicarsi di poco intelletto e smemorato , non altrimenti che sono i fanciulli. Ma quanto generoso di lode egli fu nella prefazione verso Filippo, altrettanto vi sfogò il suo mal talento contro gli altri storici che nella stessa materia lavorarono, secondoche attesta Dionigi (1, p. 1). Tante ara la maldicenza sua compagna inseparabile.

(57) Dove Tucidide gli ha lasciati. Avea Tucidide ficita la sua storia colla relazione della battaglia navale presso Eretria, nella quale i Lacedemoni riportarono una vittoria segoalata sopra gli Ateniesi : locchè accadde l'anno vigesime primo, dacchè era incominciata la guerra peloponnesiaca, cioè l'aono secondo dell'olimpiade qu. Secosonte riprese il filo di questa storia, che egli condusse sioo alla battaglia di Mantinea fra i Tebani ed i Lacedemoni, ch'ebbe un esito dubbio, lascinodo la Grecia nella maggior confusione. Ma fu pugnato presso Mantinea l'anno 2.º dell' olimpiade 104.4; adunque abbraccia la storia di Scoofonte lo spazio di quaraotott'aooi, quando Teopompo descrisse i fatti di soli 17 anni, non essendo giunto che alla battaglia di Gnido. avvenuta l' anno 2.º dell' olimp. 96.ª, nella quale Conone, duce ateniese, ruppe gli Spartani, e donde incominciò l'abbassamento di questa nazione, e la serie delle gloriose azioni che prepararono la battaglia famosissima di Leuttra.

(58) Le geste di Filippo. Sali questi sul troco l'anno primo dell'olimp. 105.<sup>5</sup>; code Teopompo fece un balzo di trentacinqua anoi, e dopo la interruzione della sua prima storia non tenne cooto degli avvenimenti della Grecia, se non se in quanto iotrecciaronia colla storia di Filippo.

(59) Imperciocchè aessuno ccc Polibio, personificando la Grecia, considera un reame compreso io quella meno nobile di tuti li snoi stati uoiti; dappoichè la parte d'un individuo è sempre inferiore in dignità ed importanza al complesso di quelle che il compongono.

(60) Še pur la fine. Cioè a dire: E' sembra che, scrivendo la storia della Grecia, Teopompo si proponesse per iscopo l'ocora della patris; ma che la storia di Filippo fosse da lui impresa pe' vaotaggi ch' egli sperava d' ottenere da quel poteote mocarea.

(61) Agli estranei. Telle i ures, ch' è quanto, siccome osserva lo Schweigh, a coloro che non erano partecipi del consiglio al al volgo. (62) Far perire. Con bassa licenza dello Scaligero e dello Schweigh, io no cangerei l'amphayarie del testo in avalabilitari, perciocchè non è giù desso il plurale femminile di avalabire, che mal si adatterebbe a degnatare, sostentivo neutro pisiberei o il po pel genitivo neutro pisiberei o il po pel genitivo neutro pisiberei o il po pel genitivo neutro pisibere i un sono di bassato, e si usu quando hassi ad esprimer un'azione che tuttavia continua, siccom'è pell'appunto quella de'veleni qui menetorata, che empre necidon a tempo.

(63) Indisposizione del corpo. Circa la forza del vocabolo dia sues che qui riscontrasi, vedi la nota 229 al secondo libro.

(61) δεννεπίε. Con soverchia sottiglicas vorrebbe lo Schweig, che Polibio svesse in questo loogo serito ενελερ (fimiliarium) in vecce di ενεμεῖα (familiarium) in vecce di ενεμεῖα (familiarium) in vecce di ενεμεῖα (familiarium), troppo vile essendo secondo lai un servente, perchè state fosse dal nostro nominato. Ma se gli storici non isdegnarono talvolta di serbar il nome di schiari che segualazona i per fedettà verso d' nomini illustri che furono loro padroni; non dobbe al cetto parer istrano, che Polibio abbio voluto onorare la memoria d' un subalterno d'Arato, a lui tauto affecionato.

(65) Lisso. Ultima città e porto dell'Illiria verso l'Epiro, oltre al quale, giusta i puti stabiliti co l'Romani, non potenon gl'Illirii navigare con legui armati (V. Polib. n., 12; m., 16). Aves Filippo già des ami prima rotta la guerra a Scerdilaida, il quale, lagoandosi di non aver ricevata tutta la somma con lui quale, lagoandosi di non aver ricevata tutta la somma con lui pattutia, perché molestasse gii Etoli, predò alcuni vascelli del re, e fece uma scorreria nella Maccolonia. (V. v., 95, 108).

(66) Ardassano. « Picciolo torrente sembra esser stato questo, non facendone motto në Strabone, në Tolemeo. Dall' altra parte della città era il Drilone ». Schweigh.

(67) Occupati avano ecc. Il Cassub. e lo Schweigh tradusero. Tae inique destraçãos, qui in insidiis dispositi fuerant. Nel lib. n., 53 abbiam trovato il sostantivo διάλεψες, derivato da διαλαμβάνω in senso d'intercettare, occupar luogo; nè qui

ha cotesto verbo un senso diverso. Ma il dispositi de mentovati interpetri importa un certo ordine nell'occupazione del sito, che il testo non esprime.

(68) Nella corte. Barinia significa così regia; corte, come regio. Lo Schweigh nolle note preferice l'ultimo senso, ma io mi accordo col Gasanb. che tradisse aulam, essendo assai probabile, che un uomo di tal vaglis fosse da Tolemeo assunto nel nunero de cortigiani i oltreche non confissi allo stile di Polibio la circascrizione, regnq di Tolemeo, per Egito.

(64) Asticuruto della sua fede. Se urvariarias conforme Soida piega questa voca, significa realmente uferira anà eraSiana urvariarias, data la fede e fatti accordi; e si parrebbe che qui ancora lo stesso participio indicasse certi pepri di 
mutua fede che per via di discorso at diedero Sosibio e Boilde. Ma siccome leggiam tosto che l'Egiziano erasi procacciata la benevolenza e l'afficione del Cretes; così è ben ragionevo el il 
eredere che le assicurazioni di buona fede movessero dal primo 
soltanto. Onde il Kustero al mentovato luogo di Suida volbio 
gergejamente il presente passo di, Pelibio, cuin ei pluribus 
verbis fadem deditaset, in vece di, ulli multi semonibus faden 
illius sibi conciliazset, conforme serissero il Cassath. e lo 
Schwaigh.

(70) Con una linea continuata. Politio ha Tg enzg. La, renduta da' tradutori latini per astione continua, ma opportunamente osserva il Reiske che meglio s'addice al mentovato vocabolo il senso di continuazione di gente unita in linea denza (cordon de Prancesi), che non quello di continuazione, di tempo, assiduità. E diffatti, salde o deboli sieno le fortificazioni, vengon esse sempre con non intervota vigilarua cutodite.

(71) Segni. Erano questi caratteri secretti, diversi pella loro forma e collocazione, noti soltanto a coloro che li mandavano e ricevano, e coll'auto d'esia eseguivansi delle importanti imprese, sonas che altri ne potesse aver sentore. Ence nel commentario poliorectico, c.p. 31, indica venti maniere di ciò fare nelle lettere; al qual luogo leggasi l'erudita nota del Casaubono.

(79) Il perché timano ecc. Senza hisogno, per quanto a me sembra, il Reinhe corresse, qui li testo, cangiando d'istre gin'i, l'iri, ch' equivale alla nostra traduzione, in d'i a magazinte, sint, per le quali (cose necessarie) era venuto; quindi dover ecc. Che Ariano fossa a tal uspo colà capitato, non secadeva dirio, e dall'altro canto corre molto bene il senso lassiando vegni coso intatta.

(73) Come quegli ecc. Circa la mala fede de Cretesi leggasi ciò che ne scrive il nostro nel lib. v1, 45, e colà la nota 215.

(74) Ponderan. Berréçu: è nel testo; che significa proprismente portar gravi pai, il bajulari de latini, e nel sesso traslato di questo loso; sottoporre l'intelletto al peso d'un grave pensiero; quindi ho preferia nel volgarizzamento una voce che a sifitat idea corrisponde. Librabat, egitabat, versabat animo et cogitatione la piege molto bene il Reiske.

(76) Inviati ecc. Affinchè Acheo prestasse fede alle comminationi che gli facea Bolide, egli era necessario che queste gli giugnessero per mezzo di persone in cui tutta la sua fiducia collocava; quindi le lettere in cifra dovean esser mandate a coloro che sono qui nominati, perchè a lui le facesero pervenire.

(77) Che Arisno s'introducesse salvo. Se Bolide e Cambilo svena già concettato il tradimento con Anticoco, e per consequente poteano, senza esser di lui impediti, estra nella rocca ed tuscirne, non si comprende perchè Ariano non potesse far equalmente. Se non che temevan i Cretesi, per quanto sembra non il re di Siria, trovate addosso ad Ariano in entrando la lettere segrete, dubitasse di qualche frode da parre loro ; e nell' uscir ancora avrebbe potuto il messo capitar male, come quegli che, 'igano della trama, non avac con Anticoo trattato.

(98) Per modo che ecc. Queste parole e le seguenti sin a critto (γνγραμμίνεν) erano nel testo del Casaubone dopo a Bolide ed a Cambillo, donde nasceva qualche imbarazzo nel periodo. Il Gronovio le traspose come noi le abbiamo collocate, e mi maraviglio, che lo Schweigh, cui ciò non era ignoto, abbia conservata la disposizione antica.

(79) Per la via di Rodo. Gl'interpetri e commentatori di Polibio hanno in vario modo tentato questo luogo. Ain wpocolou. ch' è la scrittura volgata, significa veramente con pompa e solenne accompagnamento, locchè non si confaceva colla misera condizione d'Acheo fuggitivo; quindi propose il Reiske di leggere Siza weridon . ch'è quanto senza pompa ed ostentazione, ma da privato, celando il proprio nome. Lo Schweigh, così purc leggendo, fece denotar a weodos un messo mandato innanzi, e scrisse, nullo adventus sui nuncio praemisso, stimando che siffatta spiegazione meglio s'accordi colla repentina ed inaspettata comparsa che far volea Acheo. Tuttavia propose il medesimo ancora dia migridon, per un giro. Il Gronovio lesse dia Pidon: per mio avviso assai giudiziosamente. Impercioechè abitando in quell' isola Nicomaco, il quale, conforme vedenimo di sopra, era affezionato ad Acheo come padre; egli è sommamente probabile, che questi divisato avesse di ricovcrare presso di lui, affinchè gli procacciasse i mezzi di far per mare il tragitto in Siria, dove per tal guisa più facilmente giunto sarebbe inaspettato, che non facendo il lungo e pericoloso viaggio per terra.

(80) Estratrono di notte nel tompo, cioè nel campo d'Achro, dove convenero prima Bolide e Cambilo, e del quale uscino iniene ed andaron ad Antioco, siccome leggesi verso la fine del capitolo. Quelli ch' entrarono furono Bolide ed Ariano; aè espisoco come potri anacer allo Schweigh. Il dubbio, se colui che s'introdusse fosse Bolide o Cambilo, e com'egli pobi trovar contraddicione inci che qui asserise Polibio, e che lo stesso narra appresso circa l'audata di Bolide al campo di Cambilo prima di presentaria di re.

POLIBIO, tom. IF.

(81) Area la fermesta coc. Ho seguito il Reinke, cui duro sembro l'inarra dal testo; ond'egli cangiollo in igarra. Lo Schwidifende la prima di queste lesioni con un passo del lib. xu; c. 26, dove Polibio dice; ch'egli non sa come Timeo ebbe fama di sostenere la dignità che al compete ad non storior sin sil, in innere l'abiputà de primati de colle attrobiore questo commentatore, molto bene s'accompagnerable con caso inarila nel senso appunto di sostenere, esser di peso quale all'impress. Ma siccome il mentovato vocabolo gerco esprime cottana, fermessa y così più naturale parmi la costruzione col verbo acere, che non con quello di sostenere.

(82) Piantar. Evidente oltremodo è l'espressione a au puéens, appendere, quasi porre addosso, qui adoperata da Polibio, ed alla quale io mi son ingegnato d'approssimarmi.

(83) Cretizaa Κρενίζειο, serive Esichio, ἐπὶ νεῦ γιδέτοδαι al amarti. ἐταντο ἐτ τρὶ κρέτοδα καὶ απατί. ἐταντο ἐτ τρὶ κρέτος γιδέτος αἰθες ἀλείσες al del falsare ed inganare, la qual voce fu derivata dall esser i Cretasi falsatori. Veggansi gli autori citati nella nota a questo vocabolo, nell' eduzione dell' Alberti.

(84) Tattar. Non ho voluto lasciar perire nel volgarizamento la forza della voce «ψαλράρ», che secondo Escihio equiva de a isiraço», «ψανετι», intatto, non maneggiato. Intactum aut inexpensum traduses to Schweigh, difficendo quasi il primo vocabole col secondo. L'Ernesti distingue nel Lessico questi due sensi, che per mio avviso non sono diversi, se non se per esser l'uno proprio, l'altro tratatato.

(85) Che uscito sarebbe cogli amici. Alquanto socro è qui il testo, resignaverishati rès glaser, mandar fuori insieme gli amici; potendosi creder che con Bolide ed Ariano, e non con Acheo uscir dovessero cotesti amici. Quindi io sopetto che dopo resignaverishate sin stato omesso àrrê, Gl'interpetri ladopo resignaverishates sin caso de la consensation de la consensatio

tini supplirono a questa reticenza, od omissione ch'ella fosse, e scrissero, qua emissurum se una cum insis etc.

(86) Quantunque fosse Cretese. Volle significar Polibio, che sebbene Bolide, Cretese com'era e sospettoso, avrebbe anche a occhi reggenti tenuto d'inganni; questa volta ne aveva egli qualche motivo, togliendogli le tenebre la vista d'ogni cosa.

(87) E tuto degli altri ecc. Ho seguita la versione dello Schweigh, sicomo egli la corress nulle note, non essendo necessario di spiegare anna ri winare, in alienam peruiciam, siccomo fece il Cassubon. Impereisoche i sospetti di ci è avvezzo ad ingasanare non si limitano a'esai, in cui trattata di maechinare l'altrui rovina, ina si estendono a tutte le persone ed a tutte le circostanare.

(88) Diede Bolide ecc. Emidus era qui scritto in tutti i codici ed in tutte le editioni poco deguatamente, significando i militure, i do innoltre, aggiungo; locche in quell'incontra non dorea farsi. Quindi giudiziosamente vi sostitui il Reisbe imiduat, rere, riflettendo, che rendonsi quelle cose, le quali debbonsi per patto, e giusta i concerti presi, siccome qui fu fatto col segno.

(89) Sotto di z\u00e9 Non contro di g\u00e9 i go un viv, conforme suppone il Reiske, dapposibh Achoo non sopetava di tradimento. Silbene erasi egli provveduto d'una spada, che probabilmente sgusinata teneva sotto il vestito; perchè tenne delle guardie d'Anticco. Quindi non parmi che sia da muturi l' i\u00e3 \u00e4re, sotto di e,s en el quale non veggo la corrusione e la stravagante dicitura che vi scorpe lo Schweigh.

(90) Figlio d' Andromaco ecc. V. 1v, 51 . . . Laodice. Anticco pire avea per moglie una Laodice figlia del re Mitridate (v, 43), é Seleuco era stato padre d'Anticco; quindi era Acheo suo cugino e cognato. .

(g1) Mozzar le estremità. Nel lib. 1, 80 trovasi de eure e idese per tagliar naso ed orecchie. Qui ricorre lo stesso verbo; ma sembra avere maggior estensione, comprendendo eziandio braccia e gambe. (9) Il corpo cuelto ecc. Narra Plutarco nella vita di Cleomere verso la fine, che il corpo di questo indicire rei Sparta fit cucito in un otre bovino ed impicata per modo, che la testa ignuda ne sporgera fuori. Altro escempio di questo supplirio per ribeliione ei offre Ermea, tiranno d'Atarna città della Misia, il quale avea prese le armi coutro il re Artaserse (Diod. Sic. xvi, p. 538; O'ul. hilis, v. 50.1; Presso i Romani ecutvansi i parricidi in un otre di bove o d'asino insieme. con un gallo, una scimia el una vipera, e gittavansi nel mare, o nel prossiono finame (Javenal. Sat. 8, vv. 215, 214; Sat. 15, vv. 555, 156; Cierr. Orate pro Rosc. Amerin; Sveton. Augusta. 535.)

(5) Estusiasmo... improvvisa gioia. Fanaticus quidam furbre et effusa Incitit neduses los Fewiças. In observare l'energieo i. 9-verarpès del testo, che ha la citadinanza ishiliana. In aférarat poi non mi è sembrata semplicemente alta giois ed espansione d'antino; visibene allegreza congiunte on saraviglia, qual prova chi si vede giugner un hene insapettato; secome fu s' soldati d'Autioco la prigionia d'Aeheo. Il Casaula, rendeudo siffatto vocabilo per constematio antinorum, espresse bensi lo stupore del esupo a quell'inattesa comparsa, ma converti la letticà in tristeza.

(95) Ariobazo. Costui che nel lib. vu, 16, 17, è chiamato Aribazo, era comandante di Sardi, e fuggi colla sua gente nella rocca, quando quelli d'Antioco s'impossessarono della città per via dello stratagemma colà narrato.

(96) Cavaro. Fu costui l'ultimo re de Galli ch' cransi stabiliti in Tracia, e da quanto qui di lui riferisce Polibio scorgesi la cagione, per cui egli, conforme leggesi nel lib. 1v, 46, perdette il regno e la vita.

(97) E de' Bitini. A questi vanno aggiunti i Rodii, i quali eransi collegati co' Bitini a danno di quelli di Bizanzio, pelle ragioni che distesamente adduconsi nel lib. 1v., 47.

(98) Armonata. Città dell'Armenia maggiore, secondo Plinio (rq. 9) poco lungi dall'Enfrate, e giusta Tolenneo, che la chiama Arsamonata (vq. 15), fra l'Enfrate e le fonti del Tigri, ma più vicina all primo di questi fiumi, verso il monte Tauro, che è il confine meridionale dell'Armenia dalla parte dell'Assiria.

(90) Andasse a soquadro. Se Polibio scrisse s'aiques; male tradasse il Valesio questo passo, ne regnum ipsius onne everteretur; dappoichè s'aiq'; sur non trovasi presso il nostro in altro senso, che di atterrire, costernare. Ma siccome è da supporsia, che la perdita della capitale e la fuga del re di sovertimento minacciasse il regno, anzichè solo di terror e costernazione; così mon siono alieno dal credere che si aiq'estă șia la vera scrittura, da si aiq'esta:, sconvolgere, mandare sussepra.

(100) Mittidate. Questi è colui, al quale l' Eckhel ed il Visconti vollero attribuir una medaglia che noi ci siamo inggonati di dimostrar appartenente a Mitridate IV re del Ponto (V. la nota particolare alla fine del nom 11. Ma non posso itamposo credere, che il Mitridate, satrapo regnante dell'Armenia, conipresso hella pace che nell'olimp. 150,° 1, cioù trentasquate' anni appresso, fece Farnace con Afrante ed Eumene (Polih. xxvv., 6) sia il soggetto dell'antidetta medaglia, che una persona giovine' rappresenti. eve vene gli è, che adottando col Vicconti (Longer Grec. t. 11, p. 335) e col Follich stress (Not. dem. num. p. 186), che non Anticoc Ill Magno, ma Antico (V Epilone fece la spedizione qui narrata, raccorcerassi di molto siffatto intervallo. Ma ove ei attenghiamo ai fonti storici ed a'confronti delle date, io credo che falsa troverassi cotesta supposizione. Riferisce Strabone (x1, p. 531, 532) che, disfatto Autioco Magno da' Romani, i suoi generali Artassia e Zadriade si divisero l'Armenia; il primo pigliandosi ' la parte maggiore d'essa, l'altro la minore, e la signoreggiarono col suo assenso: poscia fecero alleanza co' Romani , da' quali furono salutati fe. Prosegue lo stesso autore, che Tigrane discendente d' Artassia, tolto di mezzo Artane sofeno, successore di Zadriade, s' impossessò di tutta l' Armenia. Ora cotesto Tigrane fu genero di Mitridate Eupatore, ed ebbe la sorte del suocero, rimanendo sconfitto da Lucullo e debellato da Pompeo (Vell. Paterc. lib. 11, c. 37; Flor. lib. 111, c. 5; 17, 12). Quindi è chiaro che l'Armenia dopo l'abbassamento d'Antioco Magno mai più ritorno all'ubbidienza de' Seleucidi, e che il Mitridate satrapo dell'Armenia minore esser dovea successore di Zadriade, e diverso dal Mitridate qui rammentato, siccome Artassia, probabilmente lo stesso che il primo regnò, era per relazione di Polibio (xxvi, 6) nel medesimo tempo dinasta dell'Armenia maggiore. Fece adunque Autioco III la spedizione contro Serse, e cadde essa in un'epoca anteriore alla sua rotta, cioè nel tempo in cui, punita la ribellione d' Acheo, egli libero da ogni timore andava riducendo in suo potere le provincie più remote, che all'ombra delle guerre intestine eransi dal suo dominio sottratte.

(101) Dapprincipio. La consegna fatta di Taranto ad Annibale per tradimento trovasi esposta in T. Livio xxv, 8 e segg.; ed in Appiano Hist. Hannib. c. 32.

(102) Per fare una spedizione. Più sotto (c. 25) dice Polibio, che questi giovani adducevan a pretesto della loro uscita, quanda una spedizione, quando una caccia. Livio (l. c.) parla solo di caccia.

(103) Gli altri. Secondo Livio erano questi tredici giovani della nobiltà.

(104) Filemeno. Cosl lo chiama ancor Livio. Appiano l'appella Karantie, Cononco, ed Eoneus Frontino (Stratagem. m, 3, 6). (165) Zelo. 'Ogra' che ha qui îl testo è più che îl conzilium in cui lo voltarono gl' interperti, lainir, conservando questo vocabolo îl suo primitivo senso d' impeto, fervore, volonia pronta, quale pareva ad Annibale che avessero questi giovani, che dimostravamia cidi dell' onor della patria. Cotesta idea; se mal son m' appongo, è confenuta nell' espressione di selo, che può diffiliaria un impeto sal ben ouvrare.

(106) Cajo Livie. Marco lo chiama costantemente T. Livio (XXIV. 20; XXV.) 10; XXVI. 25], e Plutaro anorò in parecchi luoghi, allo storico romano anzichè a Polibio attenendosi; il quale tuttavia, siccome più vicino a que tempi, merita maggior fede: Checchia, ne sia, non hassi egli a confondere con quel Marco Livio, che, insieme col collega nel consolato Claudio Nerone, riportò segnalata vittoria sopra Astribale reunto dalla Spana in soccorso del fratello Annibale (Liv. XXVII., 46-49), e postia essendo censore, per una gravezza da hai imposta sul sale, ebbe il nome di Selinatore.

(107) Temanide. « Avea questa porta di Taranto ricevuto il nomo dall'eroe Temeno, siccome osseva i' Heynio, Opusc. scad. t. m. p. 220 ». Schweigh. — Quai meriti si fosse Temeno acquistati pella città di Taranto, io non trovo presso nessonatore. Fu egli uno degli Eracidi che ritornarono nel Peloponneso, e con un escretio di Dorii discacciarono i sovrani che vi regnarono. Nella divisione teccògli i regno d'Argo (Pausan. Coript. ce. 18, 58). Da lui chhe il nome la città di Temenio nell' Argolide, dovi era il, suo sepolero (Strah. vru, p. 568). — lo credo adunque che la porta qui rammentata si denominasse da Apollo Temenite, il quale, come tosto vedreno, avea non luogi da quella na cenotafo comme con Giscinto.

(108) Museo. Così nomavazi propriamente il luogo dove la gioventò greca ammasetravasi nella musica e nel ballo, conforme soorgesi da Ateneo (xxx p. 609), a detta 'del quale un simil edificio esistera sal monte Elicone, sacro alle Muse. Non'è improbabile che in Taranto ancora fosse il Museo a tal nopo fabbricato; anni è da supporsi che in ogni etità più ragguardecole

silenzio.

della Grecia ne fosse uno, formsudo presso questa nazione la musica una parte essensiale dell'educazione (V. il nostro rv., 20, 21.) Se non che in tempi posteriori, ralfantatosi il fervore per cotal instituzione, avvie esso ad altri usi servito, segnatamente nelle angustie d'un assedio. Pu'à nobile destinazione e più vasto ecopo avea il Musos eretto in Alesiandria dalla munificanza del Tolemei, i quali non solo vi raccolsere tutta la suppellettile accessaria alla coltivazione delle lettere e delle scienze, ma vi mantecevan eziandio i dotti, affinche acerri d'ogni cura potessoro utti applicaria ill'incremento dell'umano aspere. — Quanto si di nostri diverso sia il significato di cotesto vocabolo da quelli teste descritti che gli attribitiono gli antichi, è soto ad oggi uno.

(109) A cul s' abbattessero. Sospetto che non fusururirrer ma iqueverirrer abba qui scritto Politio; altrimenti, sinonimi ma centra de la cultura cultur

(110) Prisso un luogo scoscico. Παρὰ www.apà v (lungo un finme) era in tutti i codici, la qual lezione meritamente dispiacque al Reikes dappoiche, per quanto questo fiume fosse stato meschino, Polibio non avrebbe lasciato, accondo il suo costume, di nominarlo. Laonde opportuna stimismo l'emendazione in τ'πω» dall'anzidetto commentatore proposta. Ne mi nuove la difficoltà recata in mezzo dallo Schweigh., che wρίν τ'πικ', ο iν τ'πρ, ε non ανεὰ ν'πμικ' i troverebbe sertito; condosiached Annihale non ceuasse co'suoi duci precisamente nel burrone o luogo scoscoso, ma lungo quello, locche eprime con cautezza la prepositione wgiè. — Τ. Livio passa questa circostana autos

(111) Gavazzanti. Διακεχόμετοι, cioè, siccome interpetra Suida questa voce, επλελόμετοι τῆν ψυχὰν ἐπὸ χπεμε, coll'animo da sè diviso, che non cape in sè stesso pell'allegrezza; la qual cosa, a dir vero, è più 'dell' hilariores che lo Schweigh, sostituir vorrebbe all'effusi del Casaub. Se non m'inganno, il termine italiano da me prescelto più s'approssima al valore del greco.

(112) Stettero all'erta. Non doveva omettersi nella traduzione italiana , siccome fu fatto nella latina , il tanto espressivo wageφυλώττος, corrispondente e questa frase volgare.

(113) Giacinto, Taranto, colonia de'Lacedemooi, adorava questo eroe spartano amato da Apollo.

(114) Apollo Giacinto. Abbiamo da Pausaoia (Lacoo. cc. 10, 19), che in Sparta celebravaosi per tre giorni unite le feste di Apollo e di Giacioto sotto il nome di Yazi, 9.a (Giacintie); quindi non è maraviglia, se i Tarantioi avean loro dedicato culto comune. Del resto era questa tomba non vera, ma onoraria, uo cenotafio, siccome quelli d'Achille, di Patroclo, e d'altri nella Troade (Strab. xiv, pp. 505-6); locchè apparisce eziandio dall' aggiunta di denominata ( weegavesuonices ) che vi fa il nostro.

(115) Che il lato orientale. Tace Livio (xxv. o) della particolarità qui mentovata circa il sito delle tombe di Taranto, e dice soltanto, che la porta Temenide mediterranea regione orientem spectabat, soggiugueodo ch'essa aliquantum intra moenia includitur (è rinchiusa alquanto dentro alle mura); donde si comprende, che doppia era cotesta porta (e ben lo accenua Polibio, scrivendo imi ras Tamerións mixas, verso le porte Temenidi ); entraodosi per la prima dall'abitato al luogo de'sepoleri, e da cuesti uscendosi per la seconda fuori della città.

(116) Dalla profonda. Giustamente, secondochè io credo, prese il Casaub. Ba 91/2, pel nome di una strada, dalla quale si passava ad un'altra ch'era larga ed in salita. Sc non che non doveva egli contentarsi di trascrivere la voce greca Batheam, sibbene aveva a voltarla in profundam, quale non è a dubitarsi che fosse la prima strada piana iu coofronto della susseguente, che alzavasi verso i luoghi superiori della città. Non mi 5\*

POEIBIO, tomo IF.

par verisimile l'opinione del Reiske e dello Scaligero, che una porta così si chiamasse; dappoichè Polibio vi avrebbe aggiunta, siccom' è suo costume, la determinazione di #42s.

(117) Far alto. Non è necessario, per mio avviso, che araè «ερεία» col Reisko è interpetri, in armis, in neie; quasichè Annibale avesse fatti metter in ordinanza i moi soldati, perchè fostero preparati a qualche assalto. Περεία, a dir vero, non è solomente marcia, ma la truppa ancora che marcia schierata (V. m. 51, 81; v. 72); ma col αστὰ non ha questo vecabolo se non se il primo significato. Onde imirraras raria «ερεία» valo, fermò l'esercito nell' atto che marciava, mentre cra nel cammino.

(118) Verso le porte. Erano queste le Temenidi, rammentate nel principio del capitolo antecedente. Per non dar sospetto aveva Annilade fatto entrar Filemeno per un'altra porta, la più vicina pertanto alla mentovata, alfinchè vedesse più ficilimente i segui che dovano fiere gli altri conquiruti, come arethoni entrati. Quindi non è da tolleraria, ne veneraria, antidetta, proposta dal Reiske, ne à arratapiara, opposta, che non dispiacque allo Schweige, in luogo del volgato venerariaria, engiacente.

(110) Le strude più opportune. Linera quam maxime frequentata occupare jubet, sono parole di Livio (L. c.). E le strade più frequentate erano pell'appunto, siccome lo sono in tutte le città, quelle che metton al foro, o dir vogliamo alla pizza inaggiore.

(120) Nou potendo... saper certo. Il verbo τάπτεδαι, che qui usò Polibio, diede moto da congetturare a' commentatori. Secondo il Reiske avrebbe il nostro seritto τάξατθαι ωχέν τὰ στρβαίται, adattarsi, acconciarsi a quanto accade. L'Etracusti il vuole sionomico di στεχάζεδαι, coglier nel εκχαιο, indovinare. A ἐπετάττιο crede lo Selweigh. cli esto equivalga, ovveramente a στινάξινδαι, stabilire seco, fissan nell' animo. Livio, che in molti loughti di questa narrazione trailue Cublibo.

dice: sed, quid rei esset, nemo satis pro certo scire; ed a lui mi sono attento, siccome all'interpetre più autorevole. Nella stessa sentenza voltò il Casaub. questo passo. Pro certo secum statuere voltò non senza tautologia lo Schweigh.

(121) Di Tarentino. Foribus nomen suum inscribere leggesi in Livio (1. c.); ma è più probabile che vi fosse la inscrizione accennata dal nostro. Imperciocchè come avrebbe quella feroce e straniera soldatesca da nomi di ciascheduno riconosciuto chi era Tarentino? Un segno universale e facile a ravvisarsi era il mezzo più sicuro, perebb i paesani fossero salvi.

(123) Avendo i Cartaginesi ecc. A più chiara intelligenza delle cose qui esposte be convertiu Di daivo rair καργεδικία πο Innominativo, trasportandolo al principio del periodo, e dopo pernottarono (indexen) ho posto un punto in longo della virgola. Il testo elteralmente tradotto suonerebte così: Extendo molte e varie suppellettili state ruccelle col saccheggiamento, e toccata a' Cartaginesi una preda degna della loro aspettasione; altora pernottarono in armii, mai il di seguente dunibale ecc. Questa negligenza di sitle, da traduttori latini non abbastanza corretta, non doro en Volgarizamento esser initata.

(125) Di separare con un vallo ecc. Δεατίχε[και τὰν κέλνι κὰν τὰν τὰς καμε ἐ Secondo Eschio dasary,[⟨και barera te strude con un muro, afinchè non sieno facili ad invadersi. Ora trattaudosi qui di metter in sieuro la cità dagli sasali di quelli chi erano chiasi uella rocea, egli è manifesto che i Cartaginesi doveano tirar un nuro parallelo alla rocea, e largo quanto la fronte di questa. Muro urbem da nere interspirei statuit copiarono il Casubb. e lo Schweigh, da Livio, Se non che lo storiro romano ha vedto in luogo di mura y: e difficiti poco appresso dice Polihio, chi essi piantaron noo steccato (χάρκα). Il perchè io ho rigettata la voce muro, che accondo la Crusca significa stasi, o mattoni congegnoti insieme con calcina, quando vallo è giusta la medesima riparo fatto di steccato.

(124) Con disposizione inversa, Aveva Annibale, conforme vedemmo nel capitolo antecedente, separata la rocca dalla città, tirando uno steccato parallelo alla prima, ed innanzi ad esso un fosso. Ora fece l'opposto, piantando un nuovo steccato sul ciglione, o dir vogliamo sull'argine , formato dalla terra scavata , e facendo il fosso dietro allo steccato; per modo che il riparo era composto di due steccati posti fra due fossi.

(125) Dalla via Sotera ecc. Queste due vie pare che mettessero a due porte della città , dirimpetto alle quali incominciava e finiva il muro di cui ragionasi nel testo. Il Reiske vuole che le porte stesse fossero così denominate; ma ciò non sembrami necessario : senzachè se cosl fosse stato, non avrebbe lasciato Polibio d'aggiugnere, siccom' egli fa altrove, la parola #62#6.

(126) Galeso. Livio (xxv, 11) non dice che questo fiume fosse ancor Eurota denominato. Oggidi chiamasi tuttavia il Galese.

(127) Perciocché questi sono ecc. Secondo Strabone (vi. p. 279) fu Taranto fabbricata da' Partenii, i quali nati essendo in Lacedemone , durante la guerra di Messene , fuori di matrimonio, furono da' loro concittadini tenuti a vile, e poiche ribellaronsi , mandati fuori della patria a cercarsi un nuovo domicilio. Il quale com' ebbero trovato e ridotto a città, gl' imposero il nome dell'eroe Tarante figlio di Nettuno. Servio pertanto (ad Virgil. Æneid. 11, v. 551) riferisce, che questa città fu da Tarante stesso fabbricata, e che i Partenii, condotti da Falante ottavo discendente d' Ercole, la ampliarono soltanto.

(128) Essendo i luoghi che dominano ecc. « Livio xxxv. 11: Arx, in peninsula posita, imminet faucibus portus. Che questa foce era tanto angusta, che univasi e chiudevasi con un ponte, lo dice Strabone vi, p. 278, ed Appiano, Hist. Hannib. c. 34 ». Schweigh.

(129) Dentro al muro. Lo stesso ch'era stato fabbricato per ordine d' Annibale, affine di guarentire la città dagli attacchi della rocca. V. il cap. anteriore.

(130) Al mare di fuori. Cioè al mar aperto, fuori del porto.

dove per conseguente non potean esser molestati dai Romani, e di leggieri rendevansi padroni della bocca, per cui in quello entravasi.

(131) Informato ecc. I due frammenti contenuti in questo capitolo appartengono alla storia della espugnazione di Siracusa.

(153) Prece ad oppugane la città. Andate a vuoto tutte le faitche di Marcelle per esquagar Sircusa collà forta, decis questo capitano d'intercettarle le vettovaglie, conforme narrò il nostro de clap. 9 di questo libro. E quantunque quo potessero gli secossi alla città guardarsi per modo, che non rimanesse libera la comunicazione con Cartagine, difettarono tuttavia dopo qualche tempo l'Sircusani di viveri; nonde ceberandosi il aloro, siconer riferiace Livio (xxv, 25, 24), per tre giorni la festa di Diana, vi fiu dispensato il vino in maggior copia, essendo strettara del resto. Marcello, udita la cosa, si valse di questa occasione per iscalare le mura, e gli venne fatto di soprender le fortificationi quasi vuote di difensori, ch'erano pella maggior parte oppressi dal vino.

(135) Dell' Epipola. Espugnato l' Esapilo, i Romani pervennero nella parte della città chiamata Epipola, donde col terrore dell'improvvisa comparsa discacciaron i nemici che numerosi guardavan quel sito-(Liv. 1. c.).

(154) Cost la maggior parte. « Forse alludeva questa sentenza all'imprudenza d'Andranodoro, il quale ineautamente svelò ad un attore tragico degli arcani di grandissima importanza ». Schweigh.

(135) Conciossiachè ecc. Crede lo Schweigh. che questo frammento debba riferirsi a'Tarentini, i quali impazienti d'una moderata libertà, ebbero l'un dopo l'altro a padroni Pirro, i Romani ed i Cartaginesi.

(150) Ancarn. Il Cluverio (Ital. antis, 111, 7) atima che questa città fosse la stessa che Antiam, luogo de' Volsci; ma più rassomiglia questa nome ad Antare città pure de' Volsci, la quale sebene, poichè venne in poter de' Romani, fu denominata Tarrucina (Liv. 11, 59), conoscevati tuttivia a' tempi d' Orazio ancora

sotto Pantico nome (Satyr. lib. 1, sat. 5, v. 26). Che se, con forme suppone lo Schweigh, essa era compresa nel numero delle città ribellatesi da Romani che, a detta di Livio (xxv, 20) Fabio riprese, non è inversimile che d'Accua parlasse qui Polibio, luogo forte nelle vicinanze di Luceria.

(157) J Dassariti. Circa questo popolo veggasi la nota 341 al libro quinto. È probabile l'opinione dello Schweigh., che Polibio rammentasse ecstoro, dov'egli narra le gesta di Pilippo presso Lisso (c. 15 e segg.); nella qual occasione egli avrà pur fatta menzione d'Iscara.

## DELLE STORIE

## DI POLIBIO DA MEGALOPOLI.

## AVANZI DEL LIBRO NONO.

I. I fatti più illustri compresi (1) nell'anzidetta olimpiade, e nello spazio di quattro anni, che dicemmo doversi reputar una olimpiade, sono questi, che noi c'inge- A. di R. gneremo di narrar in due libri. Non ignoro, come l'argomento nostro ha qualche cosa d'austero, e ad un ge- Estr. aut. nere solo di leggitori è appropriato ed (2) accetto, pell'uniformità della composizione. Imperciocchè gli altri scrittori quasi tutti, o il maggior numero almeno, trattando ogni parte della storia, attraggono molti alla lettura delle loro opere. Ché chi legge (3) per dilettazione è (4) invitato dalla (5) relazione delle discendenzo, e le colonie, le fabbricazioni di città, e le (6) affinità di popoli piacciono a chi di minute ricerche e d'erudizione è curioso, conforme leggesi in alcun luogo presso Eforo; ma il politico preferisce le geste delle nazioni, delle città, e de' sovrani. (7) Alla nuda sposizione di queste

A. d. R. noi ci siamo appigliati, e a queste diretto abbiamo tutto 543 il nostro lavoro, acconciandoci, siccome già dissi, a un solo genere propriamente, e preparando alla maggior parte degli uditori una lettura (8) nou gran fatto amena. Ma per qual motivo, rifutate le altre parti della storia, preseclto abbiamo di scrivere i fatti, negli altri libri fu già più diffusamente da noi esposto, e nulla impedisce che il facciam ora pure sommariamente, affinebé manifesto sia al leggitori il nostro sentimento.

II. Conciossiachè, avendo molti iu molte guise annoverate le origini e le favole de' popoli, e quanto concerne le colonie, le affinità delle nazioni, e le fondazioni delle città, (q) nulla resta a chi tratta delle medesime cose, se non se di spacciar per sua l'altrui narrazione . locchè è consiglio oltre ogni altro vituperevole; o non volendo ciò fare, di affaticarsi apertamente invano, confessando di comporre e di meditar sopra oggetti che furono già dagli antenati sufficientemente esposti e tramandati a' posteri. Abbiam adunque lasciato cotesto lavoro pelle anzidette cagioni (10) e per molte altre; e fu da noi preferito il genere che s'occupa de' fatti, in primo luogo perchè di continuo rinnova la scena e abbisogna di nuova narrazione, non essendo stato in potere degli antichi l'annunziarci avvenimenti posteriori; sccondariamente perchè siffatto genere fu in addietro ed è sovrattutto al presente oltre ogni cosa ntilissimo, dappoichè a' nostri giorni l'esperienza e le arti han fatto tanti progressi, che in qualsivoglia contingenza gli studiosi possono regolarsi (11) con metodo. Quindi noi meno riguardando al diletto di chi leggerà i nostri scritti, che non all'utilità di chi vi porrà mente, trascu- A. di R. rate le altre parti, a questa ci applicammo. Quanto è 543 dunque a coteste cose, chi con attenzione considererà le nostre memorie potrà a ciò che or dicemmo render la più solida testimonianza.

III. (12) Annibale, accerchiando gli alloggiamenti d'Appio, dapprima scaramucciava e stuzzicava il nemico, con animo di provocarlo a battaglia; ma non badandogli nessuno, si ridusse finalmente l'affare quasi ad una oppugnazione; dappoichè i cavalli a torme assaltavano e con grida gittavan frecce nel campo, ed i fanti a branchi facean impressione e provavano di strappar lo steccato. Tuttavia neppur così potè smuover i Romani dal loro proponimento; ma essi coll'armadura leggera respingevano gli assalitori dello steccato, e colla grave assicuravansi dall'impeto de' dardi, e stavano in ordinanza sotto alle bandiere. Annibale, cui tutta la bisogna dispiacea, perciocchè nè potea penetrar nella città, nè provocar i Romani, consultava su ciò ch'era da farsi in cotal emergenza. A me pertanto sembra che quanto accadde allora non solo a' Cartaginesi, ma a chiunque l'udiva, recar dovesse sorpresa. Impercioceliè chi non pencrà a credere, che i Romani sconfitti da' Cartaginesi in molte battaglie, ardissero ancora di mostrar la faccia a' nemici, e non sapessero lor cedere, nè sgomberar la campagna? e mentrechè in addictro seguivan i nemici soltanto alle falde de' monti, allora discesi al piano e nel sito più nobile dell' Italia assediasA. á. R. sero (13) la più forte città, circondati essendo e com-543 hattui da avversarii, i quali neppur col pensiero potean affisare: laddove i Cartaginesi che senza intermissione vincevano in battaglia, non meno de' vinti erano in certi tempi angustati (14f) Della qual condotta d'amendue parmi essere stata la cagione, l'aver ciascheduno d'essi conosciuto, come il corpo della cavalleria d'Annibale causò le vittorie de' Cartaginesi e le rotte de' Romani. Quindi le legioni vinte subito dopo la battaglia (15) marciavan appoggiate a' monti, ne' quali luoghi la cavalleria degli avversarii non potea loro nuocere: onde ciò che avvenne allora presso Capua, non senza rezione ad amendue accadde.

> IV. Conciossiachè l'esercito romano non s'arrischiasse d'uscir in battaglia, temendo i cavalli nemici, ma nel chiuso rimanesse arditamente, sapendo bene che la cavalleria i dalla quale erano sconfitti nelle pugne, non sarebbe per recar loro danno, I Cartaginesi al contrario non potean ragionevolmente restar lungo tempo accampati colla cavalleria, avendo i Romani per questo fine appunto guasti tutti i pascoli nella vicina campagna. Nè a tanti cavalli e a tanti giumenti poteasi portar il fieno o l'orzo per ischiena da lunga distanza; nè senza la cavalleria, osavano i Cartaginesi d'accamparsi e d'assediare gli avversarii, difesi da steccato e fossa, co' quali combattendo a forze eguali, dubbio l' esito sarchbe stato senza l' aiuto de' cavalli. Oltre a ciò temeano non la gente che contro di loro ragunavasi, giunta che fosse, presso ad essi s'alloggiasse, cd in grande ristrettezza li conducesse scemando le provvigio

ni. Quindi argomentando Annibale esser impossibile di A. di R. levar l'assedio colla forza, mutò esutenza; perciocchè 543 giudicava, che, se partitosi nascosamente (16) comparisse d'improvviso nelle vicinanze di Roma, trarrebbe forse dalla città pure qualche util partito, spaventando gli abitanti coll'inaspettato arrivo. Che se ciò non avvenisse, costringerebbe Appio o a levar l'assedio, per correr in ainto della patria, o a divider le forze, onde facili a sconfiggersi sarebbono, così quelle che andavan in soccorso di Roma, come quelle che rimaneano.

V. Fatto questo divisamento spedì a Capua un corriere, persuaso avendo a certo Africano, che con una lettera, (17) alla cui sicurezza avea provveduto, passasse come disertore nel campo de' Romani, e quindi nella città. Imperciocchè forte dubitava, non i Capuani vedutolo andarsene, s'avvilissero tosto e per disperati s'arrendessero a' Romani. Laonde scritto sul suo disegno, mandò l'Africano il giorno dopo (18) la sua levata. affinchè conosciuto il motivo del suo allontanamento, coraggiosamente sostenessero l'assedio. (10) Giunte frattanto a quelli di Roma le nuove di Capua, come Annibale era accampato presso il lor esercito e l'assediava, eran tutti in grande sospetto e timore, non altrimenti che se l'esito sovrastante avesse ad arrecare la decisione della guerra: quindi e nella spedizione e negli apparecchi tutti con ogni sforzo intenti erano a questa parte. I Capuani, ricevuta la lettera che portava l'Africano, e conosciuta l'intenzione de' Cartaginesi, perseverarono nella loro determinazione, risoluti di far ancora questa prova. Annibale il quinto giorno dopo il suo arpose il campo.

A. di R. rivo, avendo cenato, e lasciati i fuochi accesi, (20) fece la 543 levata per modo, che nessuno de' nemici s'avvide del-l' accaduto. E varcata la Sannitida e marce sforzate e continue, e facendo sempre da'drappelli che precedeano esplorare e prececupar i luoghi intorno alla strada; mentre che quelli di Rouna erano ancor coll'amino intorno a Capna ad a' fatti che colà succedevano, passò senza che lo si sapesse il fiume Aniene, co daccottasi a Roma, tanto che non ne era lungi più di quaranta stadii,

VI. Il qual avvenimento come fu conosciuto a Roma, grande confusione e timore invase i cittadini, essendo la cosa improvvisa e al tutto inaspettata; perciocchè Annibale non era giammai stato così (21) poco lungi dalla città. E correva insime pella mente a tutti il pensiero, non potersi gli avversarii cotanto avvicinare ed ardir cotanto, se perite non fossero le legioni intorno a Capua. Il perchè gli uomini affrettavansi d'occupar le mura, e i luoghi opportuni davanti alla città, e le donne girando pe' templi supplicavano gli Dei, spazzando colle chiome i sacri pavimenti: che questo avean costume di fare allorquando un sommo pericolo minacciava la patria. Avea già Annibale piantati gli alloggiamenti, e divisato di tentare la città il giorno vcgnente, quando nacque nn caso inaspettato e fortuito a salvezza di Roma. Conciossiachè (22) Gneo Fulvio e Publio Sulpicio, avendo pria coscritta una legione, obbligassero i soldati con giuramento, di venir in quel giorno a Roma armati: e dell'altra legione allora facean il rolo e la cerna. Donde avvenne che molta gente raccoglicasi

spontaneamente al dovuto tempo in Roma, i quali conducendo fuori i consoli animosamente ed alloggiando dinanzi alla città, rattennero l'impeto d'Annibale. Imperciocchè i Cartaginesi mossero dapprincipio, ano al tutto disperando di prender Roma stessa colla forza; ma veggendo gli avversarii in ordinanza, ed informati tosto dell' avvenuto per mezzo d'un disertore, desistettero dall'impresa d'assalare la città, sibbene guastarono scorrazzando la campagna, e arsero le case. Dapprima dunque fecero una preda immensa, e la raccolsero nel campo, come quelli che venuti e-rano a tal bottino, al quale nessun nemico giammai sperato avea di venire.

VII. Ma poscia, come i consoli spinsero l'audacia a segno d'accamparsi di rincontro ad essi, in distanza di dieci stadii. Annibale ammassata avendo tanta preda ed insieme perduta la speranza di prendere la città, e sovrattutto calcolando i giorni in cui lusingavasi conforme da prima erasi immaginato, che Appio udito il pericolo della città, o avrebbe al tutto levato l'assedio per andare a soccorrer Roma, o lasciandone una parte, colla maggiore sarebbe in fretta venuto alla difesa ; delle quali cose qualunque fosse accaduta, cgli supponea dovergliene risultar un buon successo; (23) trasse l'esercito del chiuso innanzi giorno. Publio, rotti i ponti sull'anzidetto fiume, e costretto l'esercito nemico di passarlo per la corrente, fu addosso a' Cartaginesi presso al passo, e diede loro molta noia, ma non potè operar cosa che decidesse per la moltitudine de' cavalli, e i buoni servigi che dappertutto prestavan

A. di R. i Numidi. Tuttavia tolta loro buona porzione della pre-543 da, e uccisi da trecento nemici, si ritirarono agli al-

loggiamenti. Poscia stimando che i Cartaginesi per paura accelerassero la ritirata, tennero lor dietro alle falde de' monti. Annibale dapprincipio spicciavasi, affrettandosi di compiere il suo proponimento; ma essendogli dopo il quinto giorno stato annunziato che Appio restava all'assedio, fermatosi ed aspettati quelli che seguivano, assaltò di notte il campo, e molti ne uccise, gli altri cacciò fuori degli alloggiamenti. Spuntato il giorno, e veduti i Romani ritirarsi verso un colle di forte posizione, non volle più oltre insister in queste cose, e marciato per la Daunia e la Bruzia, giunse d'improvviso nelle vicinanze di Regio, a tale che per poco non s'impossessò della città, tagliò il ritorno a tutti quelli ch' eran usciti alla campagna, ed ebbe in suo potere moltissimi cittadini di Regio in quell'arrivo. VIII. A me sembrano pertanto degne d'esser cele-

rati il valor e le gare che a quel tempo i Romani ed i Cartaginesi manifestarono nel far la guerra. Impercioche (44) non altrimenti tutti ammirano (55 Epaminonda tebano, il quale giunto in Tegea cogli alleati, e veduti i Lacedemoni ch' eransi condotti popolarmente in Mantinea, ed avean raccolti, i otro socii in questa citti affine d'affrontarsi in battaglia co' Tebani, ordinò a' suoi di cenare per tempo, e uscì coll'esercito in sul far della notte, quasi che in grazia dell' imminente pugna s'affrettasse di preoccupar alcuni siti opportuni. E poichè ebbe indotti molti in questa opinione, prosegui mar-ciando per alla volta di Lacedemone stessa. Accosta-

tosi circa la terza ora alla città improvvisamente, e A. di R. trovata Sparta vuota di difensori, penetrò sin al foro, 'ed occupò i luogbi della città voltati al fiume. Nacque il caso che un discrtore introdottosi di notte tempo in Mantinea, significò l'avvenuto al re Agesilao: onde sopravvenne il soccorso nel momento della presa, ed Epaminonda fu in questa speranza deluso; ma poscia, com' ebbe pranzato sulle sponde dell' Eurota, e ristorato l'escreito da' patimenti, ritornò pella stessa strada, giudicando che, essendo i Lacedemoni e gli alleati andati in aiuto di Sparta, Mantinea fosse rimasa deserta: locche eziandio avvenne. Quindi arringati i Tebani, e camminato celeremente tutta la notte, giunse intorno al mezzogiorno presso a Mantinea, ch'era al tutto vuota di difensori. Frattanto gli Ateniesi, affrettandosi di prender parte alla guerra contra i Tebani giusta l'alleanza, vennero ad unirsi agli Spartani. Era già la vanguardia de' Tebani vicina al tempio di Nettuno che giace sette stadii innanzi alla città, ed ecco apparire gli Ateniesi, come per appuntamento, sul 'colle che domina Mantinea. I quali come videro quelli che rimasi erano nella città, appena ebbero il coraggio di salir sulle mnra, e d'opporsi all'assalto de' Tebani. Il perchè gli storici meritamente (26) lagnansi delle fazioni testè narrate, dicendo che il duce fatto avea quanto a buon capitano s'appartiene, e che Epaminonda fu bensì superiore agli avversarii, ma inferiore alla fortuna.

IX. Lo stesso dicasi d'Annibale, il quale attaccato avendo i nemici, tentò con avvisaglie di liberare Capua

A. di R. dall' assedio, e non essendogli riuscita l'impresa, andò all'assalto di Roma stessa; indi non avendo conseguito il proponimento (27) per fortuite congiunture, giratosi rispinse quelli che lo inscguivano, e si pose ad esplorare, se, conform' cra ragionevole, nasceva qualche movimento fra coloro che assediavano Capua; e finalmente non abbandonò il suo disegno prima d'aver con ogni sforzo (28) procurato il danno degli avversarii, e quasi spiantati i Regini. Chi fia che per cotali cose non loderà ed ammirerà il mentovato capitano? Anzi sono i Romani in siffatta occasione da reputarsi più valenti de' Lacedemoni, sendochè questi alla prima nuova trassero tutti, c salvarono Sparta; ma, per quanto fu in loro, perdettero Mantinea: laddove i Romani conservarono la patria, e non levaronsi dall'assedio, ma rimasero imperturbati e saldi nel loro divisamento, e del resto coraggiosi poi strinsero i Capuani. Le quali cose non diciamo noi tanto a lode de' Romani c de' Cartaginesi, che sovente già abbiam esaltati, quanto in grazia di coloro che ad amendue i popoli (29) furono duci, e di quelli che in avvenire amministreranno presso ciaschedun d'essi i pubblici affari; affinchè rammentandosi di que' capitani, e recandosi sott'occhi le loro geste, divengano imitatori, (30) non già di quelle che appariscono temerarie e pericolose, sibbene di tali, che hanno in sè un ardimento sicuro, un maraviglioso accorgimento, ed un consiglio degno d'eterna memoria e di lode; e riescano, o falliscano, nulla monta, purchè giudiziosa sia la condotta.

X. (31) Non di cose esterne ornasi una città, ma della A. di R. virtù degli abitanti. (Marg. del Cod. Urbin.)

Decisero adunque i Romani di trasportar le anzidette cose nella loro patria, e di non lasciar nulla addietro. Se pertanto con ragione ed utilità l'abbian fatto o nò, può esser argomento di molte discussioni: sebbene v' ha più motivi di credcre che abbian fatto cosa che non si conveniva, e molto meno ora si conviene. Imperciocchè se guindi partendosi hanno promosso il bene della patria, egli è chiaro, che a buon diritto vi trasferirono ciò per cui cresciuti sono in prosperità, (32) Ma se menando vita semplicissima, e ben lontani essendo da siffatte superfluità e squisitezze, superarono tuttavia sempre i popoli, presso i quali era il maggior numero e le più belle di coteste cose, come non è da reputarsi delitto ciò che fu da loro commesso? Conciossiachè, se i vincitori (33) lasciando i propri costumi, entrano in emulazione co' vinti, incorrendo ad un tempo nell' invidia, che suole accompagnar queste mutazioni, e che pe' potenti è quanto v' ha di più formidabile, dubbio non è che non cada in errore chi così opera. Che chi (34) vede siffatte rapine, non predica bcato il possessore dell'altrui roba, a cui porta invidia, ed insieme lo assale pietà di coloro che l'han dapprincipio perduta. Ma come progrediscono i buoni successi, e il vincitore trae a sè tutto ciò che agli altri appartiene, e queste stesse cose chiaman in certo modo quelli che ne farono spogliati a mirarle, il male si raddoppia;

A. di R. sendochè non d'altri più muovousi a compassione sif-543 fatti spettatori, ma di sè stessi, ricordandosi delle sciagure domestiche : donde non solo invidia, ma non so qual ira accendesi contra gli avventurosi. Diffatti la rimembranza delle proprie disgrazie è come un incentivo a odiarne gli autori. L'accumular pertanto che fanno dell'oro e dell'argento ha forse qualche giusta ragione; che acquistar non potrebbono il dominio universale, se producendo in altri debolezza, tanta forza a sè non procacciassero. Ma se ciò che non appartiene all'anzidetta possanza lasciato avessero insieme coll'invidia ne' luoghi dov' erano dapprincipio, avrebbon aggiunto gloria alla patria, ornandola non già di dipinti e di sculture, ma sibbene di gravità di costumi e di grandezza d'animo. Questo sia detto in grazia di quanti sono per trasferir a sè le signorie, affinchè non credano che, mentre spogliano le città, le altrui sventure sieno l'ornamento delle loro patrie.

Estr. Vales. XI. I duci cartaginesi, (35) superati i nemici, non poterono superare sè stessi, e credendo d'avere (36) finita ogni guerra co'Romani (37), e nitraron in discordia fra di loro, urtandosi pell'avarizia e l'ambizione innate alla punica gente. Fra i quali Asdrubale figlio di Gescone a tanto di malignità giunes per il potere che avera, che ad (38) Indibile, più fido amico de' Cartaginesi in Ispagua, il quale in addietro per cagione di loro perdette il regno, e testè pella sua benevolenza verso i medesimi l'avea riacquistato, osò di chieder una grossa somma di danaro. E non avendogli costui dato retta, perciocchè A. di R. affidavasi nell'antica fede verso i Cartaginesi, Asdru- 543 bale fatta contro di lui una falsa accusa, il costrinse a dare in ostaggio (39) le proprie figlie.

XII. Di (40) molta circospezione han d'uopo le cose che avvengono nelle imprese di guerra, ed è possibile Estr. ant. d'ottener in ciascheduna l'intento, chi con senno eseguisce ciò che si è proposto. Ora che fra le operazioni guerresche meno se ne eseguiscano alla scoperta e colla forza che non per astuzia e secondo l'occasione, facil, a chi vuole, riesce apparar dagli avvenimenti passati. E che delle fatte per congiuntura sono più quelle che falliscono di quelle che hanno buon successo, ciò ancora difficil non è a conoscere dall' accaduto. Nè dubiterà alcuno che per ignoranza o negligenza de' condotticri la maggior parte degli errori si commettano. (41) In qual guisa dunque disporsi debbano coteste imprese facciamci ora a considerare. - I casi che in guerra avvengono senza proponimento, non conviensi punto d'appellar geste, ma più presto vicende ed accidenti. Quindi non essendo essi soggetti a regole, nè stabili, si omettano, e si espongano quelli che operansi con animo deliberato. (42) Avendo ogni pratica un tempo definito, e una estensione, e un luogo, e abbisognando di segretezza, e di segni stabiliti, non meno che di persone, per cui, e con cui, e d'un modo nel quale ha ad esser eseguita; egli è chiaro, che chi in tutte queste cose coglie il segno, non andrà crrato nella sua impresa; e chi una sola ne trascura fallirà

4. di R. del tutto nel suo proponimento. Così la natura a render vani i consigli procacció che bastasse un solo e lievissimo particolare; laddove per far bene appena tutti sono sufficienti.

> XIII. Il perchè chi couduce siffatte imprese nulla negliger debbe. La prima delle suddette avvertenze si è il tacere, e (43) nè pel piacere che causa una speranza improvvisamente surta, nè per timore, nè per familiarità, nè per amore de' suoi comunicar il disegno a chi n'è straniero, e a quelli soltanto parteciparlo senza cui non può mandarsi ad effetto, nè a questi prima che a farlo costringa il bisogno del momento. E non basta taccr colla lingua, ma molto più lo si debbe eseguire (44) coll'animo: che non pochi già, sebbene celaron i pensieri non parlando, quando col volto, quando colle azioni li fecero manifesti. Secondariamente fa mestieri conoscere le marce diurne e notturne, (45) ed il loro compimento, nè solo per terra, ma eziandio per mare. In terzo luogo e sovrattutto necessarie sono le cognizioni delle opportunità che nascono dallo stato dell'ambiente, ed il potervi applicar con bnon risultamento le risoluzioni presc. E non è da tener poco conto del luogo della fazione, dappoichè sovente per esso ciò che sembrava impossibile diviene possibile, e viceversa. Per ultimo non sono da spregiarsi (46) le parole ed i segni, e la scelta della gente, per cui e con cui si eseguiscono le operazioni stabilite.

> XIV. Delle quali cose alcune apparausi dall'uso, (47) altre dalla storia, altre per via di regolare ammaestramento. Ottimo è adunque che il capitano conosca le

strade, ed il luogo al qual dee recarsi, e la natura di A. di R quello, e innoltre chi sien coloro per mezzo e in compagnia de' quali egli è per operare; di poi che tutto esamini accuratamente, e non si fidi di ogn'uno. I pegni che danno le guide della loro fede debbon essere sempre presso quelli che li seguono. Queste notizic pertanto ed altre simili possono forse procacciarsi i duci, colla lunga pratica della milizia, parte dalla propria esperienza, parte dalla storia; ma ciò che per via d'instruzione si apprende ha mestieri d'insegnamento e di precetti, e singolarmente di quelli che traggonsi (48) dall'astrologia e dalla geometria, nelle quali (40) grande non è il lavoro a quest'uopo, ma grande n'è l' uso e grandemente cooperar possono alle anzidette impresc. (50) Ma la scienza più indispensabile è quella delle divisioni del giorno e della notte: le quali se eguali fossero sempre, non avrebbe la cosa bisogno di studio, e comune a tutti ne sarebbe la cognizione. Ma posciachè non solo il giorno e la notte fra loro differiscono, ma eziandio il giorno dal giorno e la notte dalla notte, egli è manifesto che necessarii sono a sapersi gli aumenti e le diminuzioni d'amendue. Imperciocchè come potrebbe alcuno calcolar senza errore il cammino che si compie in un giorno, o in una notte, non conoscendo le anzidette differeuze? (51) E possibil non è di pervenire in qualche luogo al tempo dovuto senza le anzidette cognizioni; ma di necessità quando tarderassi, quando anticiperassi d'arrivarvi. Nel qual articolo solo maggior fallo è il sollecitare che non l'indugiare; dappoiehè chi sorpassa il tempo stabilito è defraudato

M. di R. della presente speranza, perciocchè riconoscendo men543 tr'è ancor lungi, l'errore commesso, se ne va di bel
nuovo a salvamento. Ma dove alcuno innanzi tempo si
avvicini e sia conosciuto, non solo perde il frutto dell'impresa, ma viene eziandio nell'estremo pericolo.

XV. Ha il tempo in suo potere tutte le cose umane, ma sovra le altre quelle della guerra. Quindi debbe il capitano aver alla mano li solstizii d'estate e d'inverno, e gli equinozii, e gli accrescimenti de' giorni e delle notti che sono fra quelli compresi: che così soltanto potrà egli misurar giustamente i viaggi di terra e di mare. Anzi egli è necessario di saper le parti del tempo ancora e quelle del giorno e della notte, a fine di conoscere a che ora sia da svegliarsi e da levar le tende; perciocchè impossibil è di conseguir un buon fine, ove il principio fu mal piantato. (52) Le ore del giorno scorgonsi facilmente dall' ombra e dalla progressione del sole, e dagl'intervalli che questo segna nel (53) cielo; ma quelle della notte malagevoli sono a distinguersi, se non riducansi (54) le costellazioni tutte alla distribuzione ed all'ordine de' dodici segni del Zodiaco; locchè facil ricsce a chi molto si applica allo studio della sfera. Imperciocchè, sebbene ineguali sono le notti, tuttavia in ciascheduna s'alzano sci segni: d'ond'è chiaro, che nelle stesse parti d'ogni notte sorgono parti eguali de' dodici segni. Ed essendo conosciuto qual porzione del Zodiaco occupi il sole di giorno, egli è manifesto, che al suo tramontare sorger dovrà il punto a quello diametralmente opposto. (55) Quindi, quanta parte del mentovato circolo vedesi surta dopo quel punto, tanta ne

avrà ogni volta compiuta la notte. E noto essendo il nu- A. di R. mero e la grandezza delle costellazioni, si conosceranno 543 eziandio le parti del tempo nella notte. Ma nelle notti

aciandio le parti del tempo nella notte. Ma nelle notto nuvolose attender dobbiamo (56) alla luna, dappoichè per la sua grandezza la luce di lei sempre apparisce in qualsivoglia sito del cielo. E talvolta debbe farsi congettura dal tempo e dal luogo del suo sorgere, talvolta da quelli del suo tramonto; purchè abbiasi anticipatamente tanta cognizione anche in questo particolare; che comprendansi le differenze giornaliere dello spuntare. Nè difficili sono le osservazioni intorno a questo astro; che la sua rivoluzione è limitata ad un mese, (57) a cui siccome a modello il seuso i mesi tutti riferiuse.

XVI. Quindi lodevol è il Poeta, il qual introduce (58) Ulisse, quel peritissimo condotticre, argomentante dagli astri, non solo ciò che spetta alla navigazione, ma eziandio ciò che risguarda le fazioni di terra. Imperciocchè le cose ancorà che accadono contra aspettazione, e che non ammetton accurato provvedimento, hanno forza di recar grande imbarazzo: siccome sono le grandi scosse d'acqua, ed il traboccamento de' fiumi, e i diacci smodati, e le nevi, e l'aria nebbiosa e nuvolosa, ed altre simili emergenze. Che se trascureremo quelle cosc eziandio che possono prevedersi, come non dovranno per propria colpa tornar vane pressochè tutte le nostre imprese? Il perchè nulla è da negligersi di quanto abbiamo pur ora mentovato, affinchè non cadiamo negli errori, ne' quali molti altri diconsi caduti, c che siam ora per riferire in grazia d'esempio. 543

XVII. Arato, pretore degli Achei, introdotte avendo A. di R. pratiche colla città di Cineta, stabilì co' cittadini che l'opera loro gli prestavano un giorno, nel quale Arato venir dovea di notte tempo al fiume che scorre da Cineta, (59) per rimaner in que' dintorni alcun tempo coll'esercito. Quelli di dentro circa il mezzo giorno, como fossero per aver occasione, dovean mandar un uomo tacitamente in mantello fuori della porta, e comandargli che andato innanzi si fermasse avanti la città sopra un'eminenza sepolcrale già convenuta, mentre che gli altri avrebbon uccisi i (60) Polemarchi, soliti a guardar la porta, quando dormivano di mezzogiorno. Ciò fatto dovean gli Achei dall' agguato colla maggior prestezza andar alla porta. Tal essendo l'accordo, e avvicinandosi il tempo, venne Arato, e nascostosi presso il fiume, vi rimase aspettando il segno. Intorno alle cinque ore, un tale che avea pecore (61) di lana dilicata, quali soglionsi pascolare presso alla città, occorrendogli allora d'informarsi da un pastore su certo suo (62) affare domcstico, uscì pella porta in mantello, e stando sulla stessa tomba, cercava tutto all'intorno il pastore cogli occhi. Arato credendo che gli fosse dato il segno, si spinse in fretta con tutti i suoi verso la città; ma essendosi tosto chiusa la porta da quelli che ne aveano la soprintendenza, perciocchè nulla era stato per anche preparato da quelli di dentro, non solo riuscì vana ad Arato la pratica, ma fu egli ancora cagione delle maggiori sciagure a' cittadini che con lui cospirarono; sendochè scoperti, furono tosto tratti a morte. Che cosa dunque dirassi che fosse causa di cotesta disgrazia?

L'avere, il capitano, ch'era ancor assai giovine ed inc- A. di R. sperto nell'esattezza in fatto di parole e segnali, stabilito un segnale semplice. Così dipendono gli esiti buoui o cattivi delle fazioni guerresche da una picciola contingenza che dall' una parte o dall' altra le fa inclinare.

XVIII. Cleomene pure, re di Sparta, propostosi di prendere per segreta intelligenza la città di Megalopoli, concertò con quelli che custodivano le mura dalla parte chiamata la Spelonca, che sarebbe venuto di notte coll' escreito intorno alla terza vigilia, alla qual ora avean la guardia quelli che d'accordo con lui operavano. Ma non preveggendo che (63) circa lo spuntare delle Pleiadi le notti sono assai brevi, partì coll'esercito da Lacedemone intorno al tramontar del sole, e non potendo camminar tanto presto che sorpreso non fosse dal giorno, volendo temerariamente e contra ragione entrar a viva forza, fu vergognosamente respinto, dopo aver perduta molta gente, ed essere stato in estremo pericolo. Che se colto avesse il tempo stabilito, introducendo le sue forze mentre che i suoi partigiani teneano l'ingresso, non gli sarebbe fallito il disegno. - Così il re Filippo, conforme dicemmo (64) di sopra, coltivando pratiche nella città di Melitea, errò in due modi. Imperciocchè venne con iscale più piccole del bisogno, c sbagliò del tempo: che fissato avendo di venire circa la mezza notte, quando tutti dormivano, mosse di Larissa avanti il tempo conveniente, ed invaso ch' ebbe il territorio di Melitea, non vi potè rimancre, temendo, che ne fossero avvisati quelli di dentro, nè indictreggiando restar occulto. Quindi co-POLIBIO, tom. IV.

4. di R. stretto d'audar innanzi giunse presso alla città, quan543 do tutti vi erano ancor desti. Donde avvenne che non
vi potè penetrar colle scale, perchè erano senza pro-

vi potè penetrar colle scale, perchè erano senza proporzione, nè per la porta, non avendo quelli di dentro potto aiutare per difetto del tempo. Finalmente, irritati i cittadini, e perduti molti de' suoi, con vituperio se ne ritornò senza far frutto, e lasciando agli altri tutti l'avertimento di non prestargli fede e di

guardarsi.

XIX. (65) Nicia ancora, capitano degli Ateniesi, potendo salvar l'esercito presso a Siracusa, e prendendo il tempo più opportuno della notte per celarsi a' nemici, postosi al sicuro, come di poi s'ecclissò la luna sospese la partenza, mosso dalla superstizione che qualche gran male ne fosse indicato. Per la qual cosa, mentre ch' egli la notte susseguente facea la levata, i nemici avendolo presentito, e l'esercito e i duci caddero in potere de' Siracusani. Che se egli informato si fosse di cotal apparizione presso qualche esperto, potuto avrebbe (66) non che non preterire per siffatto motivo l'occasione di giovare a' suoi, valcrsene eziandio contra i nemici per cagione della loro ignoranza: che l'imperizia altrui è agli esperti il maggior suffragio per riuscir nelle imprese. Nell'astrologia dunque dovrà essere il capitano tauto istrutto quanto basterà pegli oggetti mentovati. (67) Per ciò che concerne la proporzione delle scale, dovrà la faccenda in questo modo considerarsi. Se alcuno di quelli che operano teco d'accordo, ti dà l'altezza del muro, manifesta si rende l'altezza delle scale. Essendo, per figura, l'altezza del muro come dieci, converrà

che quella delle seale sia come dodici abbondanti. A. di R. E (68) la distanza della scala dal muro ragguagliata col numero di quelli che vi salgono, dovrà essere la metà della sua lunghezza, affinchè, ove sia troppo discosta, (69) non rompasi facilmente pella moltitudine della gente che monta, nè appoggiata soverchiamente ritta ponga chi ascende in pericolo di precipitare. Che se possibil non è di misurare il muro e di avvicinarsi, prendasi in distanza l'altezza di qualsivoglia oggetto, che sta a perpendicolo sul piano che hassi davanti. Il qual modo di misurare possibil riesce e facile a chi vuol (70) applicarsi alle matematiche.

XX. Quindi apparisce di bel nuovo, che chi brama un esito felice nelle imprese e nelle azioni, debbe avere apparata la gcometria, non perfettamente, ma quanto richicdesi alla cognizione (71) delle proporzioni, e alla dottrina delle equazioni. Nè all'uopo mentovato soltanto è cotesta scienza necessaria, ma eziandio pelle trasmutazioni delle forme negli alloggiamenti, affinchè cangiando la forma in qualsivoglia guisa, si serbi la misurazione che suol darsi a ciò che negli accampamenti è compreso, e restando la medesima forma, si possa crescere o diminuire lo spazio racchiuso nel campo, a norma delle forze che vanno giugnendo o partendo. Di che abbiamo più accuratamente trattato ne' nostri (72) commentarii di Tattica. Nè credo io che alcuno (73) ragionevolmente ci rinfaccerà, aver noi all'arte del capitano troppi studii attaccati, volendo che chi a quella si dedica apprenda astrologia e geometria. Io pertanto, siccome (74) anzi grandemente disapprovo gli studii

4.4. the traggon a pompa e a cicaleccio, e del pari la con543 dotta di quelli che impongono più assai di quanto al
bisogno s'appartiene; così sono zelantissimo e premuroso circa le cose necessarie. Impercioceltè egli è assurdo, che mentre colui che desidera d'istruirsi nel
ballo e uel suono del flauto, si prepara coll'ammaestrarsi nelle misure de' novimenti e nella musica, (75)
e perfino negli esercizii della palestra, dappoiche lo
scopo d'ameudue sembra esigere l'aiuto delle arti anzidette; chi nell' arte di condur eserciti. s' iuizia, sdegna di (76) assumere da faori aleuna parte d'altre dottrine: a tale che coloro, che esercitano i più vii
mestieri adoperano con maggior cura e impegno di
quelli che nelle più belle e gravi professioni propongonsi di superare gli altri. Le quali cose nessuno

XXI. (77) La maggior parte degli uomini giudica dalla circonfereuza la grandezza delle città. Quindi, ova alcuno dicesse, che Megalopoli avendo un circuito di cinquanta stadii, e Sparta di quarant'otto, Sparta sia due volte più grande di Megalopoli, incredibil a tutti sarebbe cotale asserzione. E se aleuno per crescere la difficoltà dicesse, esser possibile che una città o un accampamento che ha un circuito di quaranta stadii, sia il doppio d'uno che ne ha cento, al tutto strabilierchebono di cotal detto. (78) Di che è cagione il non rammentarei de' precetti geometrici apparati nella fauciullezza. — Ciò che m'indusse a parlaret di queste cose

che abbia fior di seuno vorrà che di sè sien dette. E questo era quanto avevamo da dire su tal argomento. si è, ehe nou solo il volgo, ma eziandio alcuni uomini A. di R. di stato e costituiti in supreme dignità militari, stupiscono e si maravigliano, come Sparta possa essere maggiore, e molto maggiore di Megalopoli, avendo una circonferenza minore; e talvolta la moltitudine degli uomini argomentano dal circuito degli alloggiamenti. Un altro simil errore si commette in pronunciando delle città. Molti suppongono che quelle che situate sono sopra colli e in valli tortuose, contengano più case delle piane; locchè non è così; fabbricate essendo le (70) abitazioni in siffatti luoghi ad angoli retti, non sopra il suolo inclinato, ma sul piano su cui posano gli stessi colli. E quanto qui asserisco conoscer puossi per una ragione evidente, dirò così, a un fanciullo. Imperciocche se alcuno si immagini le case costruite sul pendio talmente elevate, che tutte abbiano la medesima altezza, egli è chiaro che i tetti delle case, formando un sol piano, sarà questo eguale e (80) parallelo al piano che soggiace a' colli, e alle fondamenta de' mnri. - Tanto basti aver detto per coloro che amministrare vogliono i pubblici affari e comandare eserciti, non sapendo queste cose e facendone le maraviglie.

XXII. (81) Di tutti gli avvenimenti che accaddero ad amendue, dico a' Romani ed a' Cartaginesi; eagion fu un uomo solo e una mente, cioò Annibale; che in Italia egli, a detta di tutti, ogni cosa manegiava, e gli affari di Spagna amministrava per mezzo del maggiore de' fratelli Asdrubale, e poscia per mezzo del (82) minore Magone; e furono questi che ucci-

Estr. Vales. A. di R. scro in Ispagna (83) i pretori Romani. Le operazioni in Sicilia fece dapprincipio mediante (84) Ippocrate, iudi coll'ainto dell'africano (85) Mittono, e così quelle della Grecia e dell' Illiria, da' quali luoghi facendo sorger minacce, sbigottì e distrasse i Romani pella socictà che striuse con Filippo. (86) Tanto è grande cosa ed ammirabil un uomo e un animo convenientemente applicati in qualsivoglia opera in conformità de' principii stabiliti. Ma dappoichè la situazione degli affari rivolse la nostra attenzione all'indole d'Annibale, sembrami chieder l'occasione d'esporre le singolarità di lui, circa le quali v'ha la maggior dissensione. Imperciocchè alcuni stimano essere lui stato oltremodo crudele, altri avaro, ed il dire la verità così intorno ad esso come intorno a chiunque tratta i pubblici affari, non è facile. Conciossiachè dica taluno che le indoli si argomentano dalle circostanze, e che quali rendonsi manifeste nello stato di prosperità, quali nelle sciagure. A me pertanto non pare a proposito ciò che dicono costoro; che non poche, anzi moltissime cose sembrano gli uomini essere costretti a parlar e a fare contro la propria volontà, parte per (87) insinuazione degli amici, parte per la varietà delle congiunture.

XXIII. La qual cosa conoscerà chi sarà attento a molti degli avvenimenti passati. Imperciocchè chi non ha inteso raccontare di (89) Agatocle tiranno di Sicilia, come, essendo stato in fama di crudelissimo nelle prime imprese e nell'acquisto della signoria, poichè credette abbastanza consolidato il dominio della Sicilia, fu reputato elementissimo e doleissimo? E (89) Gleomene di Sparta, non fu egli a vicenda re ottimo, e accrbissimo A. di R. tiranno, e divenuto privato l' uomo più affabile e be-

nefico? E tuttavia non è probabile, che nella medesima natura v' abbia disposizioni tanto contrarie. Ma alcuni potentati, obbligati di cangiar sè stessi col mutarsi de' tempi, dimostrano sovente al di fuori una inclinazione contraria alla loro natura, a tale che per via di ciò l'indole loro anzichè farsi chiara più presto s' oscura. E lo stesso accader suole per le insinuazioni degli amici, non solo a' duci, a' signori, e a' re, ma alle città ancora. Dagli Ateniesi troverassi poche cose acerbe, ma moltissime utili e gravi esser state opcrate sotto il governo d' (90) Aristogitone e di Pericle; l'opposto sotto quello di (91) Cleone e di Carete. Allorquando i Lacedemoni aveano il primato fra i Greci, quanto fece il re (92) Cleombroto fu per consiglio degli alleati; quanto eseguì Agesilao fu il contrario; per modo che i costumi delle città ancora variano secondo le differenze de' capi. (93) Il re Filippo, quando giovavasi dell' opera di Taurione e di Demetrio era scelleratissimo, quando di quella d'Arato o Crisogono, clementissimo.

XXIV. Lo stesso sembrami che avvenisse ad Annibale; perciocchè strane e varie furono le sue vicende, ed i suoi prossimi amici d'indole molto diversa, per modo che assai difficilmente può la sua natura conoscersi da ciò che fece in Italia. Per ciò che spetta a' suggerimenti nati da' casi, facil è l'appararli dalle cose che poscia diremo: ma quelli degli amici non meritano d'essere omessi; massimamente che basta l'ad-

circostanze.

A. di R. durre (94) una sola sentenza per averne ragionevol (95) contezza. Conciossiachè, allorquando Annibale divisò di passare colle sue forze dalla Spagna in Italia, apparendo la maggior difficoltà circa le vettovaglie e la prontezza di ciò ch' era necessario all' esercito; (che impossibile quasi a compiersi sembrava la strada pella sua lunghezza e pella moltitudine e ferocia de' popoli barbari che abitano fra i due paesi) essendosi sovente nel Consiglio mosso dubbio su questo particolare, uno degli amici, Annibale sovrannominato Monomaco, dicesi aver proferita questa sentenza, ch'egli una sola strada vedea, per cui poteasi pervenir in Italia. Ed avendogli Annibale comandato che parlasse, disse, doversi assuefar i soldati (96) a mangiar carne umana. Annibale non potè nulla replicar all'ardimento ed all'efficacia di questo pensiero; ma non fu possibile ch' egli o gli amici si persuadessero di farne (97) saggio. Di quest' uomo diconsi (98) essere pure le azioni crudeli commesse in Italia, che comunemente ascrivonsi ad Annibale. Ma non minor colpa ne hanno le

> XXV. Credesi poi che Annibale fosse avarissimo e dicesi che avesse un amico avaro, (99) quel Magone che amministrava gli affari della Bruzia. Cotesta (100) notizia io l'ebbi dagli stessi Cartaginesi; perciocchè gl'indigeni meglio degli altri conoscono, conforme suona il proverbio, non solo le variazioni de'venti, ma eziandio i costumi degli uomini del paese. E lo appresi più accuratamente da Massanissa, il quale arrecava prove dell'avarizia, in geuerale di tutti i Cartaginesi, ma

sovratutto di Annihale e di Magone soprannomato il A. di R. Sanuita. Imperciocchè, disse, essendosi gli anzidetti sino dalla prima gioventù assistiti col massimo impegno (101) contro gli altri, e avendo prese molte città in Ispagna, e molte in Italia, quali colla forza, quali a patti, non vollero giammai esser socii nella stessa fazione; ma sempre più che i nemici fra di loro (102) guardavansi, evitando l'uno di trovarsi coll'altro quando prendevasi una città, affinchè non venissero per cotal cagione in discordia, nè dovessero partire l'utile, eguale essendo la loro dignità.

XXVI. Del resto l'indole d'Annibale non solo per le insinuazioni degli amici; ma più ancora per le vicende degli affari pativa forza e si cangiava sovente, siccome apparisce da ciò che abbiam detto, e da quanto siamo per riferire. Imperciocche, come prima venne Capua in poter de' Romani, le città, conforme accader dovea, erano sospese, e cercavan occasioni e pretesti per passare a' Romani, Allora sembra che Annibale circondato dalle maggiori difficoltà si conducesse a dubitar forte della sua situazione, (103) Conciossiachè non potess' egli conscrvar le città tutte molto fra loro distanti, mentre che in un luogo solo stanziava, ed i nemici con parecchi eserciti gli si opponevano; nè valesse a divider l'oste sua in molte parti, senza divenire facil preda degli avversarii, essendo inferior di numero, e non potendo egli stesso trovarsi dappertutto. Quindi fu costretto ad abbandonar apertamente alcune città, e dalle altre cavar i presidj, temendo non in un cangiamento di cose (104) perdesse ancora i proprii sol-

- A. di R. dati. Aleune perfino gli bastò l'animo di violare con543 tra i trattati, (105) trasportando gli abitanti in altre
  città, e dando in preda le loro sostanze. Donde avvenne che gli oltraggiati, chi d'empietà chi di crudeltà
  l' incolpasse; perviocchè insieme cogli anzidetti fatti
  commettevansi rapine de' beni c uccisioni, ed atroci
  pretesti inventavansi da' soldati che uscivano ed entravano nelle città, supponendo ciascheduno che quelli
  ch'erano rimasi di giorno in giorno fossero per passare
  agli avversarii. Laonde è molto difficile l'asserir qualche cosa intorno alla natura d'Annibale, per cagione
  dell'influenza degli amici, e del vario stato delle cose.
  Tuttavia invalse la fama presso i Cartaginesi ch' egli
  fosse avaro, e presso i Romani ch' egli fosse crudele.
- Est. Ant. XXVII. (106) La città d'Agrigento avanza la maggior parte delle altre non solo nelle cose mentovate, un eziandio in fortezza, e sovrattutto in beltà ed ornamento. Imperciocchè è dessa fabbricata diciotto stadii lungi dal marc, per modo che non le manca nessun vantaggio che da questo si trac. Il suo giro è per natura ed arte molto assicurato, sendochè il muro sta sopra un sasso (107) altissimo e tutto all'intorno scosceso, parte naturalmente, parte per lavoro di mani. È circondata da fiumi: che dal lato di mezzodi scorre quello che ha il nome della città, e il fianco ch'è voltato a ponente ed a libeccio bagna quello ch'è appellato Ipsa. La rocca sovrasta alla città là dove il sole sorge la state, e dalla banda esterna è attorniata da un burrone inaecessibile, e dall'interna una via sola vi

(110) Agatirna, città della Sicilia, secondo Polibio nel libro nono. (Stef. Biz.)

(111) Marco (Valerio Levino) impegnata la sua fede che sarebbono salvi, persuase loro di passare in Italia, con questo che, preso uno stipendio da' Regini, guastassero la campagna de' Bruzii, e fossero padroni della preda che traessero dal territorio nemico. (Suida).

XXVIII. (112) Che la signoria de' Macedoni fosse a' Est. Ant. Greci principio di schiavità, io persuaso sono, o Lacedemoni, che nessun oscrà di (113) dir altramente. La qual cosa puossi quiudi comprendere. V' avea una lega de' Greci di Tracia, che vi erano stati trasportati dagli Atenise e da' (114) Calcidesi, nella quale la città d' (115) Olinto superava le altre in splendore e potenza. Questa Filippo ridusse in servaggio, o ne fece esempio di terrore; onde non solo divenne signore delle città della Tracia, ma si assoggettò i Tes-

A. di R. sali ancora colla paura. Poco stante, vinti in battaglia gli Ateniesi, usò generosamente la vittoria : non dico già per beneficare gli Ateniesi, donde era ben lungi ; ma affinchè , per mezzo de' favori loro accordati, eccitasse gli altri a far di buon grado i suoi comandamenti. Era ancor inviolata la dignità della città vostra, che sembrava dover all' occasione avere il principato fra i Greci. Quindi Filippo, facendo buono ogni pretesto, venne colle sue forze, guastò le vostre terre, e distrusse le vostre case. Per ultimo togliendovi e le città e la campagna, le (116) assegnò agli Argivi, a' Tegcati, a' Megalopolitani, e a' Messenii, con animo di beneficar tutti oltre il giusto, per fare male a voi soli. Succedette a lui nel regno Alessandro, il quale stimando che in Tebe covasse ancor qualche (117) scintilla atta ad accendere la Grecia, ne fece scempio: in qual modo voi tutti, cred' io, vel sapetc.

XXIX. E i successori di quelli come abbian trattati i Greci, è forse mestieri che io il dica partitamente? Nessuno fra i (118) viventi è tanto poco de' pubblici affari curioso, che non abbia udito, come Antipatro, poich'ebbe vinti i Greci nella battaglia di Lamia, pessimamente trattò i miseri Ateniesi, non meno che gli altri, etl a tanto giunse d'insolenza e di perdidia, che destinò uomini (119) per dar la caccia a' fuorusciti, e mandolli per le città contra coloro che aveano co' discorsi (120) contrariata, o in qualsivoglia modo offesa la casa di Macedonia. I quali parte tratti a forza fuori de' tempii, parte strappati dagli altari, morirono fra tormenti; e quelli che scamparono espulsi furono da tutta

la Grecia, nè ebbero altro rifugio che l'unica na- A. di R.
zione degli Etoli. Le cose operate da (121) Cassan543
dro, e da Demetrio, e da Antigono Gonata chi non
le sa? che avvenute essendo di recente, viva è al tutto
la lor memoria. De' quali chi introducendo presidii
nelle città, chi piantandovi tiranni, alcuna città non
lasciarono che partecipe non fosse del nome di scrvità.

Ma lascio questi, e (122) mi volgo all'ultimo Antigono; affuchè sa elacuno di voi consideri bonariamente
le (123) costui geste a prò de' Greci, non creda di doverne essere grato a' Macedoni. Conciossiachè Antigono
prendesse a favri la ruerra, non già con animo di sal-

prendesse a farvi la guerra, non già con animo di salvare gli Achei, nè per rendere liberi i Lacedemoni, sdegnato della tirannide di Cleomene; (ben è corrivo chi fra voi ha siffatta opinione) ma veggendo che il suo dominio non sarebbe al sicuro, se voi aveste stabilito il vostro imperio su' Peloponnesi. (124) A conseguire la qual cosa osservando egli in Cleomene grande ingegno, e la fortuna a voi sommamente favorevole, venne da timor insieme e da invidia spinto, non per soccorrere i Peloponnesi, ma per distruggere le vostre speranze, e per abbassare la vostra potenza. Il perchè non dovcte voi tauto amare i Macedoni, perciocchè impadronitisi della vostra città non la saccheggiarono, quanto reputarli vostri nemici ed odiarli, perchè potendo voi conseguire il primato fra i Greci essi l'hanno già sovente impedito.

XXX. Quanto è alla scelleratezza di Filippo; che bisogno v'ha che io molto parli? Della sua empietà verso gli Dei sono sufficiente prova gli oltraggi fatti al A. di R. (125) tempio di Termo, e della sua crudeltà verso gli uomini la slealtà e perfidia contro i (126) Messenii. Gli Etoli soli fra tutti i Greci mostraron il viso (127) ad Antipatro per la sicurezza di quelli che ingiustamente erano infelici; soli resistettero all'irruzione di (128) Brenno e de' barbari da lui condotti; soli chiamati pugnarono in vostra società, con animo di procacciarvi il primato della Grecia, tenuto già da' vostri maggiori. Ciò basti intorno alle cose surriferite. Ma circa la presente deliberazione egli è necessario di scriver e di dare il voto, non altrimenti che se sulla guerra si consultasse; sebbene in realtà non hassi a credere, che questa sia guerra. Imperciocchè gli Achei, vinti come sono, ben lungi dal danneggiar la vostra campagna, avranno, io suppongo, gran mercè agli Dei, se potranno conservare la propria, come minacciati saranno di guerra dagli Elei e da' Messenii, divenuti nostri socii, ed insieme da noi. E Filippo, per mio avviso, cesserà del tutto il suo impeto, quando per terra sarà combattuto dagli Etoli , e per mare da' Romani e dal re Attalo. Facil è pertanto argomentare dell' avvenire dalle cose già accadute; sendochè se guerreggiando cogli Etoli soli, non potè giammai soggiogarli, basterà egli forse alla guerra presente, ove tutti si uniscano?

> XXXI. Giò che dissi fin qui valga per soddisfure al mio primo divisamento, di far a voi tutti conoscere, come non già anticipatamente vincolati, ma (129) a caso nuovo consultando, abbiate a collegarvi cogli Etoli, anzichè coi Maccdoni. Che se siete preoccupati, e prima già avete preso partito, che cosa mi resta da parma già avete preso partito, che

lare ? Imperciocchè, se stabilita aveste l'alleanza che A. di R. tra voi e noi sussiste avanti che Antigono vi conferisse beneficii, potrebbe forsc ragionevolmente dubitarsi, se convenisse di cedere alle nuovo emergenze, e di negligere le relazioni auteriori. Ma dappoichè dopo questa libertà e salvezza tanto decautata, che otteneste da Antigono, e che costoro ad (130) ogni piè sospinto vi rinfacciano, deliberato avendo in appresso, e sovente fra voi discorrendo, con quale de' due stringer doveste alleanza, se cogli Etoli o co' Macedoni, prescriste di congiugnervi cogli Etoli, cui su ciò impegnaste la vostra fede e ne foste reciprocati, avendo cziaudio militato con noi nella guerra che testè avemmo co' Macedoni; chi potrà più con ragione dubitare in siffatto argomento? Imperciocehè l'amicizia che vi stringeva ad Autigono ed a Filippo fu allora (131) cancellata, Rimane adunque, che proviate esser voi stati dipoi offesi dagli Etoli, o beneficati da' Macedoni, o, se nessuna delle due cose è avvenuta, perchè quegli stessi, a' quali iu addietro, mentre che a caso sincero deliberavate; meritamente non badaste, ora cou (132) parzialità riguardate, c siete per sovvertire trattati, ginramenti, e per rompere i maggiori legami di fede ehe sono fra gli uomini? Così parlò Clenea, e finì il suo discorso, quando sembrava, che nulla gli si sarebbe potuto opporre.

XXXII. Poscia entrò Licisco, ambasciadore degli Acarnani, e dapprima si contenne, veggendo che tutti favellavan insieme su ciò che pria erasi detto. Ma poichè furono cheti, così incominciò a ragionare. « Noi, o Lacedemoni, siamo qui mandati a voi dalla reA. di R. pubblica degli Acarnani, e comuni come abbiamo quasi 543 sempre le speranze co' Macedoni, stimiamo esser questa ambasceria pure comune a' Macedoni ed a noi, Ma siccome ne' cimenti, pella superiorità e graudezza del potere de' Macedoni, la nostra sicurezza è (133) intrecciata col loro valore: così nelle discussioni oratorie l'utilità degli Acarnani trovasi intrecciata co' diritti de' Macedoni. Il perchè non dovete maravigliarvi, se la maggior parte del nostro discorso s'aggirerà intorno a Filippo ed a' Macedoni. Clenca pertanto, nella fine del suo aringo, fece una concisa recapitolazione delle convenienze che avete cogli Etoli; perciocchè disse, che, ove dopo stabilita l'alleauza con esso loro recato vi avessero alcun danno e molestia, o i Macedoni qualche beneficio, giusto sarebbe che al tutto, come se nulla aveste fatto, riformaste la vostra deliberazione; ma se, niente di ciò essendo avvenuto, noi, producendo in mezzo le geste d'Antigono, e le cose in addietro da voi decretate, vi persuadiamo di romper i giuramenti ed i trattati, essere noi i più stolti degli uomini. Io pertanto, se, conforme dice costui, nulla è sopravvenuto, e gli affari de' Greci sono sempre i medesimi, com' erano per lo passato, quando faceste l'alleanza (134) co' soli Etoli, consesso che il più stolto sarei di quanti sono, e che vano sarebbe per riuscire ogni mio discorso. Ma se al contrario le cose sono nella situazione, qual io chiaro vi dimostrerò nel progresso del mio ragionamento, credo che vi parrà aver io dette a voi cose utili, e Clenca andar errato. E per ciò appunto siamo venuti, stimaudo nostro dovere di provarvi colle parole che faremo, esser a voi decoroso e utile, se pur fia possibile, che, udendo le sciagure che sovrastan alla Grecia, prendiate qualche buono e dignitoso partito, accomunando con noi le speranze; se no, che per ora di queste cose (135) non v'impicciate.

XXXIII. Ma giaechė costoro, facendosi (136) da alto osarono d'accusare la casa di Macedonia, e' mi sembra necessario d'intertenermi su ciò alcun poco, e di trar d'inganno coloro che prestano fede a cotali detti. Disse adunque Clenea, che Filippo d'Aminta, mediante la disgrazia degli Olinti divenne padrouc della Tessaglia. Ma io credo che per mezzo di Filippo non solo la Tessaglia, ma gli altri Greci ancora si sono salvati. Imperciocchè, allorquando (137) Onomarco e Filomelo occuparono Delfo, ed empii e scellerati s'impossessarono de' danari del Nume, chi di voi non sa, aver essi un tal esercito formato, che nessuno fra i Greçi, potea mostrar loro la faccia? anzi aver poco mancato che, oltre all'empietà verso del Dio commessa, si rendessero padroni di tutta la Grecia. A que' tempi Filippo espostosi volontariamente al pericolo, tolse di mezzo i tiranni, pose in salvo il tempio, e fu a' Greci autoro di libertà, conforme i fatti stessi lo attestarono a' posteri; sendochè tutti non come offensore de' Tessali, conforme osa di dire costui, ma qual benefattore della Grecia, elessero Filippo a duce per terra e per mare: il qual onore prima a nessuno era toccato. Ma, direte voi, egli entrò con un esercito nella Laconia. Non di suo arbitrio, siceome voi sapete, ma (138) chiamato e spesso (130) invocato dagli amici ed alleati del POLIBIO, tom. IV.

4.4. R. Peloponneso, a stento si arrese. E venuto, com'egli si 543 diportasse, o Clenea, considera. Che potendo trar vantaggio dalle voglie de'vicini per guestar la campagna de' (146) Lacedemoni, ed abbassar la città, e ciò fare col maggior grado di molti, noa si volse mai a cotesto partito: sibbene atterriti (141) quelli c questi, costrinse amendue colle parole, a comune utilità, di compor le loro liti; non erigendosi in giudice delle controversie, ma instituendo un tribunale socito d'infra tutti i Greci. Fatto invero degno di biasimo e di rimproveramento!

XXXIV. Ad Alessandro hai con amarezza rinfacciato, che punì la città di Tebe, credendosi da lei ingiuriato; ma la vendetta che fece de' Persiani pell' insulto che recarono a tutti i Greci, non hai punto mentovata ; nè ch' egli francò voi tutti di grandi mali , assoggettando i barbari, e togliendo loro le dovizie, con cui corrompevan i Greci, e (142) presiedendo allo spettacolo aizzavan ora gli Ateniesi contra i maggiori di questi, ora i Tebani; nè cessò finchè non ridusse l'Asia all' ubbidienza de' (143) Greci. De' successori di lui come osate di far motto? I quali nelle varie vicende de' tempi causa furono sovente, ad alcuni di bene, ad altri di male. Ed i mali lecito è forse agli altri di rammentare, a voi ciò non si conviene in alcun modo, che di bene non foste giammai cagione a nessuno, di male a molti e sovente. (144) Dappoichè chi furon coloro che stimolarono Antigono figlio di Demetrio a divider i popoli Achei? Chi coloro che coll' Epirota Alessandro fermaron una convenzione giurata per porre all' asta e partir l'Acarania? Non voi? E chi pubblicamente A. & R. mandò tali duci, quali mandaste voi che osarono di 543 metter mano ne' templi inviolati? Fra i quali Timeo spogliò (145) il tempio di Nettuno sul Tenaro, e quello di Diana (146) in Lusa; (147) Farico e Policrito, l'uno mise a sacco il ascrario di Giunone in Argo, l'altro quello di Nettuno in Mantinesi. Che dirò di (149) Lattabo e di Nicostrato? Non violaron essi in tempo di pace il congresso generale de' Beozii, facendo colà opere da Sciti e da Galli? Eccessi tali non commisero giummai i successori d'Alessandro.

XXXV. E non potendo scolparvi di nessuna di queste cose, vi vantate che resistito avete all'irruzione de'barbari in Delfo, e dite che i Greci ve ne debbono saper grado. Ma se per questo solo servigio è dovuta grazia agli Etoli, di quale e quanto onore saranno reputati degni i Macedoni, che il maggior (149) tempo della vita non cessano di pugnare co'barbari per la salvezza de' Greci ? E che gli affari de' Greci sarebbono sempre in grande pericolo, se non avessimo a riparo i Macedoni, e l'amor di gloria, ch'è ne'loro re, chi nol sa? Della qual cosa è la maggior prova, che, come prima i Galli disprezzaron i Macedoni, vinto ch'ebbero (150) Tolemeo soprannomato Cerauno, dileggiati gli altri ancora, penetrò Brenno con un esercito nel cnore della Grecia; locchè sarebbe spesso accaduto, se i Macedoni non fossero il nostro antimuro. Ma circa il passato, sebbene molto avrei da dire, credo che il detto basti. Tra le azioni di Filippo taccian (151) costoro d'empietà il guasto del tempio, ma non fan essi A. & R. menzione dell'insolenza e scelleratezza con cui imper-543 versarono ne' templi e nello sacre selve in Dio (152) o in Dodona. Eppure doveasi ciò prima riferire. Ma voi quanto avete sofferto a questi narrate, ed aggrandite oltre il vero; laddove passate sotto silenzio le molte cose che voi pria faceste; sapendo bene, come lo ingiurie e i dami da tutti (153) riferiti vengon a coloro che gli oltraggi incominciarono.

> XXXVI. Per ciò che spetta alle geste d' (154) Antigono, le rammenterò in quauto sembrerò non disprezzare quegli avvenimenti, nè tener in poco conto un tanto fatto. Io credo già che maggior benefizio di quello che a voi derivò da Antigono non fu mai consegnato alle scritture: anzi a me pare, che per nessun accrescimento si farebbe maggiore, conforme si può conoscere da ciò che sono per dire. Antigono fece con voi guerra, e poscia superativi in battaglia, per via delle armi si rese padrone della campagna ed insieme della città vostra. Dovea egli usare con voi i diritti della guerra; ma tanto fu lungi dal farvi alcun male, che, oltre alle altre cose, espulse il tiranno, e ritornò a voi le leggi ed il patrio governo: in benemerenza di che nelle pubbliche ragunanze ne faceste fede a tutti i Greci, e proclamaste Antigono vostro benefattore e salvatore. Che cosa dunque dovevate fare? Io dirò ciò che me ne pare, o Lacedemoui: voi tolleratemi, perciocchè il faccio non con animo di rimbrottarvi senza proposito, ma costretto dalla situazione degli affari pel bene comune. Che dirò io dunque? Dirò che nella guerra passata dovevate associarvi non cogli Etoli, ma sibbene co' Ma

cedoni, e adesse invitati da Filippo, a hii dobbiate A. et R. anzichè a costro unirvi. Ma, mi seuto opporre, così 543 violerete i trattati. Ora qual sarà delitto più enog me l'tragredire gli accordi privati. che sussistono fra voi e gli Etoli, o quelli che al-cospetto di tutti i Greci (155) iscritti farono nella colonna e consecuti E vi recherete, a coscienza di non serba fede a coloro, da' quali in addictro non otteneste favore alcumo, mentre che non avrete rispetto a Filippo e da Maccdoni, per cui possedute addesò da ficiole di deliberare? O veccamente credete volvalie nocessario sita di render giustizia agli aprici (156)e non, già à benchettori è la non è cosa tanto pi attene la fede serittà, quanto empia far guerra a chi ne, ha salvati; locchè ora gli Etoli venuti sono a chiedervi.

XXXVII. Tuttavia mi si condonino questi detti, e chi è più (157) schizzinose giudichi essermi io divagato dal proposito. Ma ritorniamo al (158) punto principale, siccome costoro dicono della quistione, Ed era questo. Se le cose son ora quali erano, quando faceste alleanza cogli Etoli, dovreste voi eziandiô perseverar nel vostro partito. Ma' se sono al tutto mutate, egli è giusto che voi pure adesso nuova deliberazione facciate sull'invito che riceveste. Vi chieggo adunque, o (150) Gleonico e Clenea, quali socii aveste, allorquando confortaste i'Lacedemoni ad unirsi con voi? non tutti i Greci? Con chi associate ora le vostre speranze? od a qual alleanza questi invitate? Non all'alleanza co' (160) barbari? Vi sembran eglino ora gli affari eguali a quelli di prima, e non contrarii? Che allora gareggiavate cogli Achei e POLIBIO, tom. IF.

A. di R. co' Macedoni alla vostra (161) schiatta appartenenti, e col duce loro Filippo del principato e della gloria, ed ora hanno i Greci pella schiavitù guerra con gente d'altra sturpe, la quale voi sembrate aver chiamata contro Filippo, e'non v'accorgete d'averla chiamata contro voi stessi, e contro tutta la Grecia. Imperciocchè, siccome coloro che nelle ristrettezze della guerra, introducendo per sicurezza nelle città presidii più forti del proprio esercito, allohtanano il timore de' nemici, e ad un tempo s'assoggettano alla potestà degli amici ; non allrimenti pensan ora gli Etoli. Che ingeguandosi di superare Filippo, e di abbassar i Macedoni, non s' avvegono come tal nube (162) firansi addosso da occidente, the al presente forse offuscherà dapprima i Macedoni, ma tosto progredendo cagionerà grandi mali a tutti i Greci.

XXXVIII. Debbon adunque i Greci tutti, prevedere la tempesta che a' inuoltrà, e massimamente i Lacedemont. E perchà ctedete voi, che i proavi vostri, o Lacedemont, allorquando (163) Sersé spedi a voi un ambaschadore per chiedra racqua e terra, cacciassero in un pozzo colui che venne, e gittatogli addosso della terra, ordimestro che annuniasse a Serse, com'egli, secondo la (164) richiesta conseguite aven da' Lacedemoni l'acqua e la terra? Per qual ragione credete voj; che (165) Leonida co' suoi corresse spontaneo a manifepta morte? Nom forse per far conoscere, com'essi andavian al cimento, nou solo-per la propria libertà, ma estandio per quella degli altir Greci? Ben è (166) cosa degna di voi, essendo i maggiori vostri stati uomini

cotali, di far adesso alleanza co' barbari, di militare A. di A. con loro, e di reèra guerra agli Epiroti, sagli Acheni, 543 agli Acheni, 643 agli Acheni, 643 e Rosii, a' Tessali, e pressoche a tutti i Greni, dagli Etoli in fuori. Cestoro, a dir vero, han per costume di operar cesì, e di non repufar messura cosa viturerevolè purchè procatei loro guadagno: voi non già. E che cosa aspettar dobbiamo ch'essi esseguiscano, poiche hisforzati si sono colla società de' Romani-l'essi che crescitti per soccorsi degli Elliri, per mare tentaron (167) Pilo assaltandola contro la fede de' trattati, e per terra aspetiaron Ciltore, e posero all'asta gli abtanti di Cincto. E in addietto fecero costoro, siccome dissi di sopra, un'accordo con Autigono a danno della nazione degli Achei e degli Acarrani: ora il flanno co' Romani contro tutta la Grecia.

XXXIX. Chi udendo siffatte cose, hon sospetterà il prossimo arrivo de Romani, e npo odiera l'aventataggite degli Etoli, che osarono di fare simili trattati. Già han tolto agli Acarnani (168) Eniada e Naso, e non ha guari occuparono l'infelice (169) Anticira, ove insieme co! Romani misero ogni cosa all'asta. (170) I fanciulli e le dome sono menati via da' Romani, affinche soffrano ciò che sofferir' debbe chi cade in poter di stranieri, ed il suolo degli sventurati è divenuto, retăgio degli. Etoli. Bella alleanza invero, e da abbracciarsi (171) per elezione l'sovrattutto 'da voi che siete Lacedemoni, e decretaste di consecrar agli. Dei (172) al decima de' Tebani, quando avreste debellati i barbari, perciocchè soli fra i Greci da necessità costretti deliberato aveano di non muoversi nell'invasione de' Per-

A. di R. siani. Onesta cosa bensi, o Lacedemoni, e decorosa farete, se memori del vostri antennti, vi gnarderete dalla venuta del Rómani, e avrete sospetta le (173) male pratiche degli Etoli, e ciò che più monta, se rammentandovi quanto fece per voi Antigono, odierete or pure gli scellerati, e rigettata l'amicizia degli Etoli, accomunerete le vostre speranze cogli Achei, e. cò Macedoni. Che se a cò oppongonsi alcuni, de' più potenti fra voi, appigliatevi alla quiete, e non prendete parte all'inimità di costro.

XL. (174) Che siffatto costume ama sempre di conservare la città d'Atene. (marg. del cod. Urb.)

Imperciocebà (175) la buona volontà degli amici, que giúnga (176) opportunamente, arreca grande vantaggio; ma se indugia e tardi arriva, inuthe al tutto rende il soccèrso. Se adunque vogliono, non colle parole soltanto, ma eziandio (177) co' fatti conservare Falleanza che han con loro? . . (Estr. ant.)

(178) Gli Acarnani , udita la 'spédizione degli Etoli contra di loro, paete per disperato dolore, parte acecsi d'ira', precipitaronai a un furibondo partito. . . . Se alcuno vinto non morisse e fuggisse il pericolo', nessuna città il ricevèsse, ne gli accordasse l'uso del fuoco. Su ciò fecero imprecazioni, obbligando tutti, singolarmente gli Epiroti , a non ricever nel loro territorio alcuno di quelli che fuggissero. (Suida)

XLI. Filippo, propostosi d'accostar le macchine alle A. di R. duo torri (179) della città, costrusse dirimpetto a quelle (180) testuggini per riempier i fossi, ed arieti, e di rincontro all'intervallo delle torri fece un (181) portico fra gli arieti, a livello del muro. Escguito ch'ebbe questo proponimento, fu l'aspetto delle opere eguale alla figura del muro; perciocchè gli edifizii addossati alle testuggini prendevano l'apparenza e la figura delle torri dalla composizione de' graticci, e l'intervallo di quelle era simile al muro, essendo i graticei superiori del portico contesti per modo, che dividevansi in merli. Nella parte inferiore delle torri, quelli che ripienavano le ineguaglianze de' luogi gittavano la terra, affinchè si potessero (182) far progredire le basi: e colà spingevasi inmuzi l'ariete. Nel secondo piano collocò i vasi d'acqua e gli apparecchi contro gl'incendii, e insieme le catapulte. Nel terzo pose molti soldati, i quali ributtar dovean coloro che tentavano di far danno all' ariete; e questi eran a egual altezza delle torri della città, Dal portico ch'era fra le torri due fossi tirò verso il muro opposto, ed ivi crano tre stazioni per le macchine da lanciar pietre, delle quali una gittava sassi del peso di (183) sessanta libbre, due di trenta. Dal campo alle testuggini fecero fosse coperte; affinche non venissero offesi dalle armi della città, ne quelli che accostavansi dagli alloggiamenti, në quelli che dalle opere se ne andavano. In pochissimi giorni fu condotto a fine il lavoro; perciocchè abbondava il paese delle materie a quest'oggetto necessarie. Imperocchè giace (184) Echino nel seno Maliaco verso mezzogiorno di rincontro alla campagna di Tro4. di R. no, e la sua terra è fertile d'ogni maniera di prodotti; 543 per la qual cosa nulla mancò a Filippo per eseguir la sua impresa. Laonde, conforme dissi, finiti che faron i lavori, appressaronsi colle mine ed insieme colle macchine.

XLII. (185) Publio Sulpicio Galbia, capitano de? Romani, e Dorimaco degli Etoli, mentreche Filippo assediava Echino, ed erasi bene assicurato, verso il muro, ed il lato esterno del campo afforzato avea con muro e fosso; vennero cola, Publio coll' armata, e Dorimaco colle forze a piedi e a œvallo, ed assaltati gli alloggiamenti, furono respinti. Filippo allora con vie maggior vigore combattendo, gli Echinei, ridotti alla disperazione, a lai si arresero. Imperciocche non potea Doag maco costringer Filippo colla penuria delle vettovaglie, eli egli si procacciava per via del mare. (Erone del tolerar e respinger l'assedio).

Estr. ant. XLUI. (186) Il fiume Eufrate trae la prima origine dall' Armenia, e scorre pella Siria, (187) e', pe' luoghi che vengori appresso, alla volta di Babilonia. È voce che si scarichi nel mar rosso; ma non è così: perciòcchè consumasi ne' fossi tirati pélla campagna, avanti di metter foce nel mare. Quindi avviene, che la natura di totesto fiume è al tutto contraria a quella della maggior parte degli altri, sendo che la corrente degli altri va crescendo per quanti più (188) paesi passano, e grandissimi sono nel verno, bassissimi nel colmo della atte i haddove questo è nella maggior piena (189) al sorger

delle canicole, più grosso in Siria, e progredendo sce- A. di R.

ma. La causa di ciò si è, che il suo aumento non de543
rira dalla confluenza delle piogge invernali, ma dallo
struggimento delle nevi, e la sua diminuzione nasce
dalle diversioni che ne fanno pella campagna, e dal suo
spartimento (190) pelle irrigazioni. Però lento è in cotale stagione (191) il trasporto degli eserciti, essendo
le navi molto cariche, ed il fiume nella maggior bassezza, e la forza della corrente contribuendo pochissimo alla navigazione.

XLIV. (192) I Romani spedironi ambasciadori a To- Amb. II. lemeo, perchè il privvedesse di frumento, del quale era presso di loro grande scarsezza: che quello d'Italia esa stato tutto guasto dagli eserciti sino alle porte di Roma, nè di fuoir veniva soccorso, essendo guerra in ogni parte della terra, e alloggiando dappertutto dalle milizie, salvochè in Egitto. E a tale crebbe in Roma il bisogno, che lo (193) stajo siciliano valea quindici dramme. Tuttavia, in cotanta angustia non negligessero gli apparecchi di guerra.

XLV. Polibio nel libro nono delle storie descrive certo fiume, chiamato Ciato, presso ad (194) Arsinoe città dell' Etolia. (Aten. lib. X., cap. 6, p. 424).

Arsinoe, città della Libia. Il gentilizio Arsinoete; ed Arsinoese di quella d' Etolia, conforme ha Polibio nel nono. (Stef. Biz.)

# 124

A. di R. (195) Atella , città degli Opici d'Italia, fra Capua e 543 Napoli. Il gentilizio. Atellano, giusta Polibio nel nono: Gli Atellani si arresero. (Lo stesso).

> (196) Forunna città della Tracia. Polibio nel nono. Il gentilizio Forunneo. (Lo stesso).

> > TIME DECLY AVANZE DEL TIBRO NONO

# SOMMARIO

#### DEGLI AVANZI DEL LIBRO NONO.

#### DALLA PREPARIORE.

Carcoto delle olimpiadi — Varii generi di storia — Eforo (§.1.) — Polibio espone i fatti — e omette gli altri generi a bello studio — Crede ciò utilissimo (§ 11.)

## GUERRA D' ARRIBALE.

Appio assedia Capua, e Annihele Appio — Coraggio invitte del Romani — Forsa principale d'Annihele nella cavalleria (§ 111.) — Perché Annihele tasciaux Capua (§ 11v.) — Annihele awerte i Capuani del suo disegno — Annihele presso a Roma (§ V.) — Costernatione de Bonani — Costume delle matrone ne grandi pericoli — Annihele guasta la campagan romana (§ VI.) — S'allontua dalla città — Il console Sulpicio lo iusegue — Annihele va a Regio (§ VII.) — Geste d'Aponimonda prusso Sparta e Mantine (§ VIII.) — Confrontate con quelle d'Annihele presso Capua e Roma (§ IX.)

#### Arran DI SINACUSA.

Ornanceti di Siracusa trasportati a Roma — Con poco senno de Romani — Invidia che ne derivò a Roma — Come questa avrebbe potuto cansare con sua gioria (§ X.)

### Arran DI SPACEA

### Asdrubale figlio di Giscone - è ingiusto verso Indibile (§ X1.)

#### ARTE DEL CAPITANO.

In guerra più si eseguisce coll'inganno che colla forca aperta -Casi accidentali - Varii requisiti che appartengono a un' azione (§ XII.) - Silenzio - Cognizione delle strade -Vicissitudini dell'ambiente - Luogo della fazione - Segni e contrassegni (§ XIII.) - Tre vie d'apparar queste cose ( § XIV. ) - Il capitano conoscer dee i calcolt del tempo -Parti del giorno - della notte (§ XV.) - Perisia dell' Ulisse Omerico (§ XVI.) - Imperizia d' Arato presso la città di Cineta - Pecore di lana dilicata - Segni doppii (§ XVII.) -Errore di Cleomene presso Megalopoli - Shagli di Filippo presso Melitea (§ XVIII.) - Nicia ateniese conturbato per una ecclisse lunare - Modo di misurar le scale (S XIX.) -Il capitano dee conoscer la geometria - Commentarii di tattica scritti da Polibio - Arti preparatorie (§ XX.) -Sparta due volte più grande di Megalopoli - Dalla circonferenza non si comprende la grandezza - Città fabbricate sopra colli (§ XXI.)

## GUERRA D' ANNIBALE.

Annihale solo fix tuto deppertutto — Gli autori non s' accordano sull'indole d'Annihale — Gli uomini fanno motte cose
contro la propria voloniti (§ XXIII.) — Agatocle — Gleomene— Gli Aleniesi — I Lacedemoni — Filippo (§ XXIII.)
— Annihale divervo secondo la diversità de' tempi e degli umici —
Annihale divervo secondo la diversità de' tempi e degli umici —
Annihale soprannomato Monomaco autoro di avorci consigli
(§ XXIV.) — Annihale accusanto d' avarzicia — Magone si
sunnita avaro (§ XXV.) — Cepuai ripresa da Romani —
Annihale è necessitato di operare molto con diurzica (§ XXVI.)

Sito e pregio d'Agrigento — Agrigento fiume — Ipsa fiume — Tempio di Giove Atabtrio — Agrigento colonia de Rodii — Agatirnesi traslocati in Italia (§ XXVII.)

## AFFAN DE' GERCI.

Orasione dell'otob Cinna a' Lacedemoni in favore degli Bolt e contra i Macodoni (§ XXVIII al XXXI.) — Orasion del-l' acarmano Licitzo a' Lacedemoni in favore de' Macodoni (§ XXXII al XXXIX.) — Un soccorso tardo è inutite — Disperula congium degli Acarmani (§ XL.) — Testuggini per riempier i fassi — Portico — Diversi apparecchi d' oppugazione — Sio d' Echino (§ XXII.) — Gli Echineisi a' arrendon a Filippo (§ XLII.) — Natura dell' Eigrate contraria a quella degli attri fauni (§ XLIII.)

Annaicena de' Romani a Tolemeo.

I Romani chieggono frumento a Tolemeo (§ XLIV.)

Ciato fiume — Arsinoe, città — Atella, città — Forunna, città (§ XLV.)

# ANNOTAZIONI

## AGLI AVANZI DEL LIBRO NONO.

Dagat avvenimenti descritti in questo libro, spettanti alla Storia romana, la levata d'Annibale da Capua per andar a Roma è quanto 'è ha di più perfetto. Delle cose accadute contemporanamente in Sicilia ed in Ispagna non rimangono che scarsi frammenti. Ma ciò che sorrattutto da pregio al libro presente sono i precetti appartenenti all'arte d'eseguir dificii imprese militari, e le due belle orazioni a, prò e contra dell' allennas che i Lacedemoni strioger doveano c'Macedoni, e cogli Etoli, le quali, se non erro, Livio male avvisosi di passare sotto silenzio, quando i Romani non avenu a consideraria senza interesse in quella coosulta, alleni com'erano degli Etoli a danno de' Macedoni.

(1) Nell' anzidetta olimpiade. E' sembra che Polibio avanti queste parole avesse in succinto accenanti i fatti che formano il subbietto di questo e del susseguente libro; il qual metodo, utilissimo soccorso alla memoria nelle storie, come la sua, ricche di moltipici avvaimenti, fu a lui familiare, e forte praticavalo egli all'incominciamento di ciaschedmi birro, conforme veggiamo nell' introduzione al terzo, al quarto ed al quinto, soli fra i libri della storia de' suoi tempi, che sono initeri a noi pervenut.

(2) Accetto. Κρίστθαι ha il testo, che per mio avviso, non hassi a tradurre, eligit, secgliersi (dal leggiore), sibbene approvarsi. Vero egli è che in nessuno de due sensi può a questo verbo applicarsi il πρὶκ i γίνει (ad un genere), che tanto

POLIBIO, tom. IF.

bene si adatta all'oixsissesme (appropriarsi); ma cotali sconcordanze appartengono alle irregolarità di stile, che talvolta riscontransi nel nostro Autore.

(3) Per dilettazione. Φλ.Κεινε chiama Pollibio cotesta specie di lettori, che il Reike diffinitese, u uomini amanti de poeti antichi, delle novelle e delle interpetrazioni, razzolatori dell'antichità ». Più s' accosta l' Ernesti all' etimologia del greco vocabolo, scrivendo: « φλ.Λείκει è tale, che si diletta di variate storielle, nè ad altro mira che al piacere d'udir o di leggere ». Se ascoltimo Sudia, non differice presso Politio φλ.Λείκει de pl.Λλεμα. Sie, amante d'ittrutione, che sarchhe passione più noble della semplice curiosità; ma giustamente osserva lo Schweigh, che queste purole non sono di Polibio, sibbene d'Eforo, siconne leggesi poco appresso; quindi voltò egli il presente passo molto acconciamente: qui una degendi voltpate fruntur.

(4) Invitato. Fu congettura dell'Orinia, seguita dallo Schweigh, che qui abbia scritto Polibio i serse alla a, tarthintra, allicitur, quando in tutti i manoscritti leggesi iπ/ετα?ω, convertito dal Cassaba in ε/εττα?ω; il qual verbo secondo il Reishe e l' Ernesti, sostenitori di questa lezione (a dir vero, non tanto assurda, quanto la crede lo Schweigh,), significherebbe truttenere, fermar l'attentione. V. la nota 4.53 al lib. nu.

(5) Relatione delle discendente, 'O yattanayan's fifate, il modo genealogico. Questo genere di storia sembra simile a quello in cui sono compilati i compendii di storia universale tanto comuni a'nostri giorni, e che non mancaron eziandio nelle età antiche (V. la nota 9 al lib. 1) Frendonsi in queste le mosse dall' origine favolosa o vera delle nazioni, e pella successione non interrota del tempi si giugne all' epoca in cui servie lo storico. Qui toccansi superficialmente gli avvenimenti principali, senaa entrar molto addentro nelle loro cause, e senaa trarne le couseguenze morali, che sono forse la parte più tulle della storia. Il perchè sono esse singolarmente appropriate a chi nelle letture trae più dictero al diletto che all' situzione che la l'intrudocci.

(6) Affinità. Euryimms. . Sono queste , secondo il Reiske , le parentele e le propagazioni de'popoli per colonie, per ogni dove disseminate »; adunque differenti dalle genealogie, che sono, giusta il medesimo, l'origine degli Dei e degli eroi favolosi. Io pertanto stimo, in conformità di quanto dichiarai nella nota antecedente, che le genealogie, nel senso in cui le prende qui Polibio, abbiano una estensione molto maggiore di quella che lor assegna il commentatore alemanno, e che il loro genere in ciò differisca da quello delle affinità, chè in esso succinta è la narrazione de' fatti principali , laddove nell' altro scendesi a minute particolarità, siccome sono pell'appunto la diffusione delle colonie, le fabbricazioni delle città, le diverse affinità dei popoli ; circostanze che appartengono all'erudizione, e che convengonsi al wohoweaymore ani misirra, all'amatore di copiose ricerche e superfluità, conforme chiama il nostro colui che di siffatti studii si diletta.

(γ) Alla nuda ce. 'Eφ ɔ̄ s sala v y. sē sala vissas sono le purole del testo, che letteralmente sonoano: alle quali coze not nudamente andando incontro: frase ch'esiandio nel greco (siecome bene se ne savide lo Schweigh.) ha dello strano anzichè nò, e che non rendesi punto più naturale, o vec ol Reiske leggasi: iφ i v (cioò l pix», ), al qual genere di storia. Io mi son ingegnato d'adattada nel volgarizzamento alle orecchie italiane, senza recar pregiuditio al senso.

(6) Non gran fatto amena. Anmirabile al certo è la modestia, colla quale Polibic confessa di non aver molto studio adopento intorno agli ornamenti dello stile, ed a' fregi che prendonsi commenmente da' vani accessorii; perlocchè riuscir dovea la sua storia meno dilettevole, che nol avrebbe per avventura bramata gran parte de' suoi leggiori. Tuttavia, ove si riguardi a quel pinecre che nasce adll'evidensa delle descrizioni e dall'aggiustatza nella sposizione de' fatti, non potrassi dir al tutto spoglia di questo vanto ancora la storia del nostro.

(9) Nulla resta. Non è già che Polibio, per essere state queste materie abbondevolmente da molti trattate, anzichè a queste s' appigliasse al genere prammatico ; sibbene volle egli colle presenti parole significare, che, avendo deciso di comporre una storia di fatti, non incomincio dolle favole e dalle origini delle nazioni e delle città, pelle cagioni da lui addotte. – Non osservò questo precetto Diodoro Siculo, il quale, henche posteriore a Polibio, avasui di por maso alla narrazione de' veri avvenimenti, trattò estasamente le favole σ le genealogie apettanti alle primitive nazioni.

(10) E per molte attre. La principale fra le cause taciute dall' autore suppongo che fosse la sua natural avversione agli argomenti che forman il ambietto degli altri generi; a vendo egli in varii luoghi della sua storia non equivocamente significato, quanto egli fosse alieno da recconti mirecolosi, fatti con pompa ed ostentazione, quali sono pell' appunto quelli di cui vanno reppe le narrazioni del tempi erocite i favlossi.

(1) Con metodo. Mi son attenuto nel volgarizamento all'espressione del testo µ3ºañañ, nuzichè alla traduzione del Casaubono, seguita dallo Schweigh, quadam veluti arte (con usa certa qual arte); essendo metodo, non una quasi arte, ma un complesso di regole, atto a guidar chi si mette a qualche sudio o pratica d'importanza.

(13) Antibale. Gli avrenimenti qui descritti sono narrati da Livio nel libro xuvi, e, 7 e segg. Dia egli coli Praizione d'una ficrissima pugna, in cui, secondo alcuni autori, caddero ottomila Cartaginesi e tremila Romani, ma che secondo altri fu d'assai più liere momento. Nel numero degli ultimi sembra che fosse il nostro, il quale non parla se non se di forti scaramucce, che precedettero alla levata d'Annibale.

(15) La più forte citià. L' opulenza di Capus fu già celebrate dal nottro nel lib. ni, po. Siraboo (vi, p. 148) la dice degna del suo nome, come quella ch' era realmente capo delle molte citich de trovavansi in quella fertilissima provincia. Al qual pregio, conforme qui veggiamo, aggiugnessa quello della forteza, in cui avanzava gli altri luoghi forti della Campania, sicome Casilino, che foce una memorrhali cristenza ad Annialak (Strab.)

- l. c.), e Benevento, dove si ridusse l'esercito romano per andare all'assedio di Capua (V. Liv. xxv, 13).
- (14) Della quat condotta. Invano cercherebbesi presso Livio questa grave rillessione, di non picciola tuilià telle imprese militari, e quindi esposta dal nostro con belle el evidenti ragioni in questo en el seguente capitolo. All'unpos admange di accessere l' attività della cavalleria e' si pare che i Romani, profittando della lecione data loro da' neunici, instituissero i veliti nella guerra Campana (V. la nota 165 al lib. 1); e forse parlo il nostro di cotal instituzione nella parte del presente libro che andò smarrita.
- (15) Marciavan appoggiati. In tutti i testi di Polibio leggevasi qui sal solo, che il Casaub, tradusse, contra Poenum, Non piacque cotesta lezione allo Scaligero, che mutolla in x27 2072, sottintendendo Kapzaderias, contra Carthaginenses, e dello stesso parere fu lo Schweigh., che la ricevette nel testo. Il Reiske propose sal' avlov, contra eam (Hannibalem), ovveramente n'al' aviè, hac ratione. Io non mi farò giudice di questa controversia; ma, se non m'inganno, ove prendasi il nalk in senso di adversus, e regione (di rincontro), non è necessario di tentare l'antica scrittura a tutti i codici comune, dappoiche questa proposizione nell'addotto significato sta ottimamente coll'accusativo , siccome nel salà mpirantes (ex adverso , faccia a faccia ), che molte volte riscontrasi presso il nostro, e presso Senofonte ( Cyroned, vr. 3 , 35 : vn. 1, 24 ), cd altri buoni autori. Emendisi adunque la mia traduzione e leggasi: marciavan di rimpetto ad Annibale ; xal avlos ('Assigns ) , rasente le falde de' monti.
- (16) Comparizce d'improvvizo. Livio (1 c.) dice ch' egli, quai per ispirazione, appigliossi a quiesto partiro, dopo aver motto peusso, dove avesse ad andree. Multa eccum quonam inde ire pergeret volvezii, subit animum impetus, coput belli Romam petendi. Secondo Polibio fu la sua prima idea d'avviarsi a Roma; petendi ante poteva egli concepier ragionevolmente,

posciachè era suo intendimento di distrarre le forze de' consoli dall'assedio di Capua, i quali al certo non sarebbonsi mossi per soccorrere qualsivoglia altra città.

(17) Alla cui sicuretta avea provveduto. Forse riponendola in nn sito del corpo, dove non si sarebbe facilment rinvennio. Schbene tutta questa circostanza era tanto frivola a narrarsi, quanto fu importante lo stesso provvedimento. Livio la omise.

(18) Il giorno dopo la sua levota. Al pal'a (71s sus écyàr), adopo ec., che qui leggas in lettos, merche lo Schweigh, the si sostinisse sul'à. che verreble a significare lo stesso giorno della partenar; perciocchè, se non prima di questa, almeno nell'atto ch'egil la facera, doveré Annibale spedir il messo. Ma io non veggo la necassità di spedinione cotanto sollecia, quando non era supponible, che i Capana il anecisimo giorno che vedevano partirsi Annibale s' arrendessero a' Romani. Anzi a me sembra, che per dar più colore di verità al suo strategennia, il duce cartuginese sibbia tardato un giorno a mandar il Numida colla lettera, più versimil essendo la disersione che contil fingeva dall' escretto ch' era in cammino, e quindi disoccupato, che non dal campo, dove maggior è la vigiliana ed il rigore della disciplina. Da Livio non iscorgesi quando il Numida andasse al suo dettino.

(16) Giunte fruttanto ec. Avena i Romani gia, se crediam a Livio, avanii l'arrivo d'Anniale mandate poderose forze di cittadini e d'alleati per assediar Capsa, ed ordinato a' consoli dell'anno antecedente, cui prorogaron il comaudo, di non partrisi da quella città, finche non l'avessero espugnata. Ma nulla dice lo stesso storico circa l'effetto che produsse sugli animi dei Romani la nuova che il proprio esercito sasceliato era da' Carteginesi, sò circa gli sforzi che fecero dietro coul avviso.

(20) Fece la levata. È più minuto Livio nella descrizione della marcia d'Annibale, il quale, a detta di lui, tragittò colle sue forze il Vulturno innanzi giorno, ed intertenutosi per via in diversi luoghi, onde aver agio di guastar la campagoa e di pre-

dare , giunse finalmente in distanza di soli tremila passi (dodici stadii) da Roma. (Liv. xxv1, 9, 10).

(21) Codi poco lungi. "Eni l'arrivi» ampaina. I commentatori trovaron in questo passo molts difficoltà, che il Reiake appianò feliciemente, facendo conoscere, come il verbo àrrafara, significando propriamente esser assente, il senso della soddetta finsa riduccia ill' espressione della poca distanza, in che era allora Annibale da Roma. Infatti, siccome assenza importa lontananza da un lungo, così la limitazione di cotesta assenza equivaler debbe alla limitazione della distanza.

(22) Greo Fubio e P. Sulpirio. Erano questi i mavi consoli Fulvio Contumalo e Sulpicio Galba rimasi in Roma, mentreche quelli dell' anno passato Q. Falvio ed Appio Claudio erano stati confernati nella loro dignità, affinche continuassero l'associo di Gapua, conforme lassi da Livio (xxv., 1). Se non che, a detta di guesto storico (xxv., 9, 10), il procossole Q. Fulvio venne da Capua in soccorso della patria con una parte delle sue forze, locchè non leggesi nel nostro, il quale, sebbene, ovo parla delle forze che assedisvan Capua, nomina Appio soltanto, fa chiaramente nel cap. 7 conoscere che il duoe romano restò colà con tutta la sua genta.

(a)) Trusse I esercito. Secondo Lirio (1. c.) accampossi Annibule fra la porta Esquilina e Collina, e con duemla Numidi corse un gran tratto, quanto più prossimamente porè alla città, ma fu della cavalleria di Fulvie costretto a ritirarsi nel chiuso. Di questo fatto, accaduto fra l'Aniene e Roma, e' sembra che qui parti il nostro, dappoichè la battaglia che, al rifeire di Livio, per due giorni assesgement stava per appuccarsi fra ambi gli eserciti, e che fu sempre separata da grandi rovesoi di pioggia (cavenimento non rammentato da Polibio), pafista battaglia dissi, non potea darsi avanti che i Cartaginesi passato avessero l'annidetto finni.

(24) Non altrimenti. Troppo distanti, a dir vero, sono nel testo i due termini καθάπερ (siccome) e ? δ δε παραπλέσιος (similmente), esprimenti il confronto fra Annibale ed Epami-

nonda, essendo esi separati da niente meno che da un intiero capitalo. Io mi sono studiato di scemare questa lontanama, usando pel primo termine vocabolo lude, che denota relazione ad un oggetto poe'anzi menzionato, cioh a' Cartaginesi, comandati da Annibale. Così le parole, lo stesso dicasti, colle quali incomincia il seguente espitolo formano un senso isolato.

(25) Epaninonda. È questo fatto memorabile accuratamente esposto da Senofonte (Hist. græc. v11, 5), e da Diodoro Siculo (xv, 83).

(có) Lognansi. Il Reiske attribuendo all' iενμέφει al esto li significato di bistinimes ε nimproverure , vorrebbe che vi precedesse la particella negativa ès (non); dappoiche, ben lungi dall'essere stato Epaminonda bistinervol operando in affitta guise, aveva egli eseguite le parti tutte di vidoroso ed avvedute oenjiano, e la fortuna sola era da incolpario del cattivo esito dell' impresa. Ma lo Schweigh, non crede necessria cotest'aggiunta, ed interpetra l'anzidetto verbo, querefis prosequantar (lagransi), lo ho a prima giunta adottata la apiegacione di quest'ultimo, ma considerando ora che μίρφισω "πιο 11" πιο 11" πιο 11" πιο 11" το 11" πιο 11" το 11" πιο 11" το 11" το 11" το 11" το 11" με το 11" το 11

(27) Per fortuite congiuntare. Eran queste probabilmente la dirotte piogge che due volte impedirono la battaglia (V. sopra la nota 25), ed il non essersi Appio mosso da Capua, conforme Annibale avea sperato, e l'arrivo a Roma della legione coscritta da consoli lo stesso giorno, in cui giunsero i Cartaginesi alle sue porte, siccome fu di sopra riferito a' capitoli 6 e γ.

(28) Prima di procurar ec. Non comprendo per qual cagione dispincesse allo Schweigh. quel π<sub>i</sub>)r (prima, priachè), cassos dallo Scaligero, perchè creduto impacciar il discorso, locchè diffatti non è. Il proponimento d'Annibale non era soltanto il danno de' nemici (cosa reperfus affatto a dirai, e pressochà ridicola); ma la presa di Roma. Questa essendogli andata fallita, restava ch' egli facesse a' Romani qualche altro segualato danno; onde incominciata ch' ebbe la ritirata, non ritornò difilato ai soni alloggiamenti; ma corse prime all'eccidio di Regio.

(20) Furono duci. « Arendo Polibio, dice lo Schweigh., sel preseue capitolo nominati gii agenralmente i Romani, ci avvertisce ora di non aver fatta questa digressione per lodare la virtà del popolo romano e del Carteginesi, locché fu da lui altre votte eseguito; ma sibbene di vare voluto esstatare la prudenta, la virtà, la presenza di spirito e la costanza de duci che governarono gli affari d'a mendue i popoli s. Il Reside indina a credere, che questi due popoli fostero i Romani ed i Greci; dappoiché i Cartaginesi al tempo che scrives Polibio, cran affatto distrutti; ma con ragione osserva lo Schweigh., che Polibio scrisse la prima parte della sua storia avanti la caduta di Cartagine.

(50) Non già di quelle ec. Dopo le parole (xia-la) rigrisolario, divergano initatori; è nd lesto una laguna, e he gl'interpetic ecommentatori di Polibio in vario modo si sono inggrasti di rimpires II. Casauh. male comprendendo la mente di Polibio, tradusse con lungo aggirmento di prole: praeterea illa factora aemiliatur, quae cum repente videnatur esse conjuncta cum temeraria quadma et periculosa audacia: se contarvio isame et tuto audentur, et cum admirationo omniums exceptiontur. Più falice è la congetura dello Schweigh., il què alle mento-vate due parole aggiunse le seguenti: 72n 1sesilar, ivg. virler se dessi vagad., di tutte quelle non tanto, che sembrano temerarie; ma più semplicemente vi fece il Reiske seguir queste: i 72n sesilari, ce, el a la lino creduto dover dare la preferenza.

(51) Non di cose esterne. A questo frammento dovette preceder la descrizione del trionfo di Marcello pell' espugnazione di Siracusa, in cui fia fatta mostra delle cose più preziose che i Romani tolero a quella al ricca città, siccome leggesi in Livio (xxvi, 21), ed in Plutarco (Marcel. p. Non.)

(32) Ma se menando ec. La sobrietà de' Romani ne' primi tempi della repubblica, e le agrarie occupazioni che i principali fra gli nomini di guerra e di stato non isdegnavano atti rendeanli all'osservazione di quella rigida disciplina, cui andarono precipuamente debitori delle loro conquiste. Ma per quanto allora incontaminati fossero i loro costumi dalla mollezza e dal lusso delle nazioni incivilite, non doveansi essi reputar barbari, siccome il furono quegli sciami che royesciaronsi sulla misera Italia, e spenta l'ombra d'impero che ancor vi rimanea, distrussero a gara tanti gloriosi monumenti d' arti e di sapere. Ouindi se . conforme pronuncia il nostro , fu delitto lo spoglio che i Romani fecero nella Grecia degli effetti preziosi che poscia divennero strumenti tanto efficaci della loro propria corruzione, molto maggiore fu il delitto de'loro conquistatori, che, ignoranti al pari che feroci, non la perdonarono alle produzioni dell' ingegno e del gusto, le quali i Romani, di più felice tempra d'animo dotati, e non affatto digiuni di civiltà, aveano, se non rispettate, conservate almeno, a casa loro trasportandole.

(53) Lasciando i proprii costumi. Questo accade sempre, quando un popolo non del tutto rozzo , ma di poca coltura , fassi padrone d'uno ch' è più di lui ingentilito. Ed è ben ragionevole che una indole generosa e non aliena da più nobili godimenti che non sono quelli de sensi, si spogli della natia ferità in mezzo ad oggetti spiranti dolcezza e socievoli affetti. E quand'anche una nazione affatto barbara, siccome furon i Goti ed i Longobardi che vennero al conquisto dell' Italia , mostrossi incsorabile contro i vinti, e contro le instituzioni ed i monumenti di scienze e d'arti che presso d'essi trovò; in processo di tempo, fissata avendo tra quelli la sua sede, e gustati i piaceri d' una vita tranquilla, si diede ad occupazioni più mansuete, e non rifuggl d'immedesimarsi colla novella gente. I Romani pertanto presero dalla Grecia soggiogata e lettere, e culto, e costumanze, così lodevoli come vituperose, molto più prontamente che non fece alcun' altra nazione conquistatrice ; perciocchè le arti utili, che da lungo tempo eran fra essi in onore, e la felice influenza d'un clima temperato predisposti avean i loro animi a ricevere quel grado di cultura, di cui miglior modello trovar non poteano che presso i Greci.

(34) Chi vede siffatte rapine. Il testo i yap ovrus ignantses, (letteralmente, chi cost corre, si reca) è manifestamente corrotto; il perchè il Casaub, frappose alle ultime due parole nn segno di laguna , e suppli nella traduzione il diffetto così : ut quisque adscititia haec ornamenta fuerit contemplatus, cangiando, per quanto sembra, ¿puántres in Diántres. Lo Schweigh, pretende di sanar questo luogo scrivendo: 'Ou vas oulus à Dimutres ousemelt maxagifie. Ma perche quella doppia negativa ou ed oudiwols? Più, cred' io, avvicinossi alla mente dell'autore il Reiske, toglicado l'asterisco, e leggendo semplicemente : 6 yas collug Stausses. Se non che duro riesce quell'avverbio "1" , quando il senso richiederebbe un sostantivo, quale fu aggiunto dal Casaub., ovveramente un pronome che si riferisse all'azione summentovata del rapire che fanuo i conquistatori le ricchezze de' popoli vinti. Quindi io non sarci lungi dall'attribuire a Polibio questa lezione: à yas 7aula 916mises, oppure esameses, conforme trovasi in Omero per esar. Ho sospettato eziandio che avesse scritto il nostro: i yas evilus πρὸς θίαι δρμάμενος (imperciocchè colui che recasi a tale spettacolo); ma rimarrebbe l'inconveniente dell' "v7ms.

- (55) Superati i nemici. « Cioè uccisi gli Scipioni P. e Corn., e battuti e dispersi i loro eserciti, l'anno di Roma 542. V. Liv. xxv, 34 e seg; Appian. de reb. hispan., c. 6 ». Schweigh.

(56) D' aver finita ogni guerra. Il Valssio ed il Reiske presero abbaglio nel verbo arqueriari, sui diedero il sasso di suasceptisse bellum (aver impresa la guerra), affatto contrario ciò che volle qui esprimere Polibio, siccome ha giudiziosamente osservato lo Schweigh, facendo consocrer che àvalque ed alquer propriamente significano togliera, levare.

(37) Entraron in discordia. Lo stesso mette il nostro (x, 6) in bocca a P. Scipione, figlio del Publio ucciso in Ispagna,

aringando i soldati nella stessa provincia. E più chiaramente espone il fatto Livio nella stessa diceria, scrivendo (xxv., 4; ): « Tres dices discrepantes, prope ut defeceriot alii ab aliis, trifariam exercitum in diversissimas regiones distraxere».

(38) Indibile. Andobale il chiama sempre Poliblo, ma noi, seguendo i suoi interpetti latini, scriviamo con Livio Indibile. Era costui, a detta del nostro (x, 18), e di Livio (xxxx, 1) regolo degl' llergeti, che abitavano quella parce dell' odierna Catalogna, dov' è Lerida, a llora denominata Ilerda.

(59) Le proprie figlie. Nel lib. x, cap. 6, racconta Polibio che Iadibile e Mandonio avena dato in ostaggio ad Annibale le mogli e le figlie. Livio (xxvn, 17) introduce Indibile lagnantei presso i Romani dell'avarizia e della superbia de Cartaginesi, e degli oltraggi d'orgin insniren che contra di loro si permettevano.

(40) Di molta circospezione. A quale degli avvenimenti narrati nel presente libro appiccasse Polibio questa digressione non è facil cosa il decidere. Secondo il Reiske apparterebb'essa all'uccisione degli Scipioni nella Spagna, accaduta parte per aver essi data imprudentemente una notturna battaglia, parte pella perfidia de' Celtiberi : ovveramente a qualche colpo di mano del re Fi-Sippo riuscito vano contra quelli di Megalopoli. Più probabile sembrò allo Schweigh, che vi abbia data occasione la impresa del giovine Scipione contro Cartagine nuova, nella quale egli adempiè così bene i doveri tutti di buon capitano. Se non che riflette questo stesso commentatore, che allora dovrebbe tutto il frammento essere trasportato dopo l'estratto Valesiano c. 22 a 26. che conticne le cose dell' anno di Roma 544 : locchè non permette di fare la sentenza che leggesi nel medesimo estratto Valesiano: tanto è grande cosa ec., e che nel margine del codice Urbinate è scritta nella fine di questo estratto, cioè dopo il cap. 21. - Se pertanto consideriamo , che Polibio suol dare siffatti ammaestramenti colà appunto dov' egli riferisce gli crrori commessi da Capitani, o da uomini di stato; non saremo alieni dal ricevere una delle congetture del Reiske, massimamente la

prima, che mira ad un avvenimento sciagurato di gravissima importanza.

- (\$1) In qual guisa. Gl' ioterpetri latini hanno qui trovato il testo oseuro, e si sono permessi d'amplificarlo, per dargli maggior chiarezza. A me non è sembrato ch'esso sia tale, quindi ho voluto ristriogermi alle espressioni dell'autore, che sono le seguenti : 715 our i 7pomos 7gs Toraillus den Sierus , exemple non wassers; verbalmente ; qual sia la foggia di cotesta disposizione facil è a considerare. Avea Polibio testè affermato ehe il maggior numero delle imprese guerresche si eseguiseono con astuzia, anziehè eon forza aperta. Ora passa egli ad insegnar il modo di dispor siffatte imprese; per significare la qual cosa noo era al certo necessario di fargli dire, siccome fece il Casaub.: Ouonam igitur modo ejusmodi incepta disponi atque administrari recte queant, considerare jam licet, e molto meno era bisogno di spiegare questo luogo colle parole dello Schweigh. nelle note: Quonam igitur modo dispositus, id est comparatus sit et instructus esse debeat imperator, ut certa ac sollerti ratione, quidquid sibi proposuerit, consequi possit, considerare nunc licet. Ed il Reiske stesso disse poco più ehe nulla, citando, ad illustrazione del presente passo, la sentenza di Polibio nel principio di questo capitolo: (affinchè il capitano) « ottenga in eiascheduna cosa l'intento, eseguendo con senno ciò che si è proposto ». Fatto stà, che, non potendo la disposizione qui rammentata aggirarsi se non se intorno alle occulte imprese d'armi; nè oscuro, nè tampoco, conforme sospettò lo Schweigh., manehevole dovette riuscir il testo.
- (52) Asendo ogni prutica. Opportuonemete nota lo Schweigh, che il vocabolo γτέμε, che qui usa il nottro, denota benal generalmente azione, gesta, ma in questo luogo singolarmente, azione coa scalirersa intrapresa, che mira ad ingannare, sorprender ed opprimer i tennici inavvedutamente. La voce italiama da me presecita s'accorda per avventura colla greca, così nella forma come cella sustanza.
  - (43) Nè pel piacere ec. Profondo conoscitore del cuor umano

si fa con questi piccioli tratti conoscer Polibio. Diffatti nulla outa maggiormota di esceuzione d'un diespoo, che le passioni onda l'animo dell'esceuzione è agitato; e chi non ha imparato a reprimerle per modo, che nesum segon esterno ne apparaica, pouris esser. ingegnosissimo nel conceptimento d'una impresa, ma difficiliacente gli riescirà di mandaria ad effetto. Ora fra i varii affetti che le menti deboli soglion socceare, i principali appunto sono quelli che veggiam qui toccati : la gioia prodotta da nua speranza insapettata, il timore che ne invade pegli ostacoli che improvvisi s' attraversano a' nostri divisamenti, e l' amore che portiamo ggli amici (2015/2012, e) el a' più attetti parenti, segnatamente alla moglie cla "figli (9.14011/9/16), cui sovente una dolce a histinito ei costrine a non tener nulla colto.

(4) Coll animo. Non per una sola via prorompono i pensieri ed i sentimenti, ab per occultardi hasta frenzare la lingua, interpetre di loro più chiaro e familiara. Dee pertanto il buon capitano esser simulator e dissimulatore perfetto, acchetando non solo ogni tumulto nell'anima cull'affistare di continuo l'oggetto a cui intente sono le sue operazioni, ma sì ancora comandando a que repentini moti che involontarii sorgono nelle membra dell'appassionato, e aegnatamente negli occhi e nel lincamenti della faccia, e che non di rado tradiscono, eziandio a' meno avveduti, le intensioni più anscoste.

(45) El il loro compimento. Kal 'là siastrada la la las sono le parole di Polibio, che il Cassub. e lo Schweigh. voltarono, et corum conficiendorum quis iti modas. Ma il modo di compier una cosa non è lo stesso che il suo compimento, e col·l'autorià di Cicerrone, che disse (Philip. zur. 1), confeccio belli (compimento della guerra) avrebbono gli anzidetti interpetri nolto meglio colta la mente dell'autore, se scritto avessero et corum confecciones.

(46) Le parole ed i segui. Così ho creduto di dover rendere i vocaboli ενιθήμαΐα καὶ παματυθήμαΐα che riscontransi nel testo. Secondo lo Schweigh. erano i primi segui dati colla voce semplicemente, qual è la così detta parola de moderni; gli altri

erano segni doppii dati colla voce, e con qualche atto muto . affinche si potessero conoscer in distanza. Il Casaub. tradusse i secondi signa muta, la qual espressione a buon dritto disapprova lo Schweigh., e vi sostituisce signa dupla, appoggiato all'autorità del tattico Enea (Poliorcet, c. 25). Ma, per mio avviso , andò egli par errato , dappoichè il nostro in questo stesso libro (cap. 17, periodo penaltimo) asserisce che così i eu 9 si u alla come i wasarus 94 ma7a erano talvolta doppii. Oltracciò dagli esempli che adduce Enea (l. c.) chiaramente si conosce, che nel wasaris 9, ma aggiugnevasi non solo un atto qualunque alla parola; ma colui ancora al quale siffatto duplice segno dirigevasi, con altro egualmente doppio vi rispondeva. - Concludiamo adunque, che nel vis94 ma cra la parola semplice od accompágnata da alcun gesto , ma senza risposta , e nel wajaré: 9 ana erano sempre amendue da amendue le parti espresse. Quindi io avrei meglio renduto il secondo di questi vocaboli per segni sussidiarii; quantunque ciò non sarebbe bastato per denotare la , dirò così , doppia duplicità esposta da Enea.

(i.) Altre dalla storia. Nel lib. 1, 57, riferisce Polihio, come nella prima guerra paulea non si omettessero da anuendue le parti, në gji stratagemmi che truggonsi dalla storie, në i rtrovamenti tolit dalla opportunità e dalla urgenza de cati, në i partiti temerarii e violenti. Colà peranto tratasi dell'escenzione delle imprese di guerra, qui del loro divisamento, a cui rendon atto il capitano le cognizioni acquistate per via della propria esperienza (ix "1,43x"); dell'esperienza altrui, leggendo avvenimenti guerreschi, o conversando con uomini pertiti del-l'arte militare (ix "75; irra;far); e collo studio assidon della scienza della guerra, e delle dottrine che come ausiliarie vi appartengeno (azi | izra;ii/a, pi.154far).

(48) Astrologia. Cioè quella scieuza cheoggidi chiamasi astronomia, per distinguerla dalla bugiarda e superstiziosa che nel-1º aspetto degli astri cerca l'avvenire, cui esclusivamente si attribuisce l'altro nome, quantunque la si potrebbe qualificar ab-

bastanza colla denominazione d'astrologia giudiziaria. Astrologia pure appella la più nobile di queste scienze Aristotile (Anal. prior. ), e Cicerone (de offic. 1, 6; de divinat. 11, 42). Ma dai tempi d'Angusto in poi più frequente si rese l'altro nome per denotare l'intelligenza de rivolgimenti celesti, e ne fanno fede il titolo d'astronomicon dato da Manilio e da Igino a'loro poemi che trattano di cotal materia, ed i passi di Petronio Arbitro, di Seneca, di Macrobio, di S. Agostino citati dal Forcellini. Eliano ( Var. hist. x. 7; x111, 12 ) scambiò stranamente queste due espressioni chiamando astronomo eerto Metone ateniese. ehe eansò d'andare colla spedizione contro la Sicilia pella cognizione ch' egli avea delle vicende future, ed un altro Metone da Leuconoe astrologo, il quale avea rizzate delle colonne, su cui inscrisse gli solstizii, e trovò l'anno grande. Tuttavia non fu ignoto il nome d'astronomia a' filosofi del secolo di Pericle. Platone stesso in varii luoghi delle sue opere di quello si valse (de republ. v11 , L 11 , p. 527 e 529 ; Epinomis t. 11 , p. 990 ; Phaedrus t. 111, p. 275, edit. Henr. Steph.); e Senofonte (Memorabil. lib. 1v ), introdotto avendo Socrate a parlare de' limiti ehe nella buona educazione prefiggersi debbono alle scienze principali, gli fa dire che l'astronomia hassi ad apparare sino al punto di conoscer i tempi della notte, del mese e dell'anno ad uso delle marce, della navigazione e delle guardie, i quali confini asserna il nostro ancora al capitano, che utilmente ama d'instruirsi in questa scienza.

(§9) Grande non è cc. Vale a dire; non fa mestieri di eonoscer a fondo le qui mentovate scienze, nè d'apprenderne tutte le sottigliezz; ma quella parte soltanto ebe richiedesi pelle coguizioni che l'autore va esponendo.

(50) Ma la scienza ce. Gli antieli i, non avendo oriuoli a molla , avanti l'invenziono degli orologi da acqui (clepsidre), per Scipione Nasica, l'anno di Roma 595 (Y. Plin. H. n. vit, 60), distinguevano le ore diurne per metao della situazione e lunghezza delle ombre, e quelle della notte pel sorger e tramontare delle costellazioni , seguatamente del zodinco. Ecco in qual guisa lo studio della divisione del tempo congiugnevasi coll'astronomia, della quale indivisibil compagna è la geometria.

(5:) E possibil non ê. « Il senso di queste parole sembra cener il seguente: Chi non sa quanto viaggio egli pod fare in un giorno di state, e d'inverno, ed in una notte d'amendae le stagioni, non sa altresl, se potrà arrivare in un certo luogo essendo ancora buio nello spazio determinato d'alcune ore; nì se giugner vi potrà con tempo fresco, o colla pioggia, e sopra un suolo lubrico e fingoso. Così dei giuora la differenza de tempo non sa, se in un certo tempo delle notti estive, potrà trovar i nonici ancora dormienti nel tetto, ed altre cose simili a. Reiske simili a. Peiske to, ed altre cose simili a. Peiske ;

(50) Le ore del giorno. Divideno gli autichi la lines che percorre il sole sopra l'orizzone, qualunque fonne la stagione, in dodici parti eguali; dond'è chiaro che le ore diurne nella state riuscir dovenno maggiori che nell'inverno, e viceversa le notturne. Quindi la differenza delle ore estive ed invernali che riscottrasi negli autori di que' tempi. V. Plauto, Perudol. v, 2 x, 10; [Martila, Pigr. xzi. y 1; Veget. de Re milit. 1, 9.

(53) Nel cielo. Kirjası (mondo) è il vocabolo, con cui Polibio qui esprime l'immeno passio, nel quale mouvossi il sole
e gli astri, e lo stesse scano gli attribuici egli più abbasso in
questo capitolo, e nel libro sun, cap. 25, ciando le parele
di Timor. Al qual proposito è da sapersi, come gli stoici davano
a questa vece nu triplice significato; perciscebh chiamavano coni
Dio qual artefice del mendo (ξεμικργν), e tutto l'ornamento
degli satri, e ciò che d'amendos è composto (V. Diog. Laert.
lib. vr. p. 1972). In cotale seutenta serive Plinio nel principio
della storia naturale: Mundama, et hoc quod nomine alio coetem appellare libuit, cui se circumfican teguniere romaio; e
Platone nel Timor: λελ Γασία Τι είν. ΣΤ αστέρον τι νειδν
είνερον κ. Μ. 1 είν είν με μεγενές εμμεν εγγινένες, εντι και
είνει με πρεθείο hon fece nel due, ne bifaiti mondi; ma un solo
unigentio, siebo tic rorato, e el de, e sario.

(54) Le costellazioni tutte. Questa riduzione fassi osservando

PoliBio , tom. IV.

quali castellazioni ne' varii punti del ciclo sorgono sull'orizzone contemporazonence a' respettivi segni del zodisco, e quali con questi tramentano. Chiamavanli gli astronomi greci "aparatila. Anila., ch'è quanto dire, inziene apuntanti, e se ne pob veder na ese mpio in Servio (ad Virgil. Georg., ilb. 1, v. 218), dove il cane e la corona sono assegnati per paranatellonti al toro. Alla qual operatione egli è manifetto, che rendesi necessario, siccome dice il nostro, lo studio della sfera, o dir vogliamo le cognizioni de'grupi d'astri, cui da' tempi più renoni fantiribuita la figura d'animali o d'altri oggetti più ovvii, perchè più facilmente i 'imprimesero nella memoria.

(55) Quindi ec. Il Reiska modestamente confessa che, essendo egli dell'astronomia digiuno, oscuro gli riusciva tutto questo luogo. Lo Schweigh., comcehè alieno da siffatta protestazione, nulla fece per illustrarlo. Io, senza credermi dappiù di quest'ultimo commentatore in fatto d'astronomiche cognizioni, aggiugnerò a quanto indicaj nelle note 50 e 52 e nell'antecedente, che nella divisione del tempo notturno gli antichi di due mezzi valcvansi. L' uno cra la partizione del zodiaco e de circoli a questo paralleli , corrispondenti alle costellazioni insieme spuntanti : l'altro consisteva nel calcolare gl'intervalli che passano dal sorger d'una costellazione a quello della sua vicina. Launde se l'astro che sale sull'orizzonte al tramontar del sole avea percorso, supponghiamo, la terza parte de summentovati circoli, conoscevasi che la terza parte della notte era trapassata, e se tre costellazioni erano ascese , manifesto rendeasi che tre parti (delle sei) della notte erano finite.

(36) Alla Iana. La cui luce apparince ezinadio attraverso delle mubi. Supposto adunque, che il capitano conosca lo diverse ore ed i diversi siti dello spuntar e del tramontare della luna in ciaschedona notte, facile gli riscirià di determinar in quella le respettive ore. Sependo (gli, per cesmpio, che la luna in una certa notte sorge nella seconda ora della medesima in distanza di quattro gradi dall'oriente equinoziale, calcolare potrà la parte del circolo ch' csas, in qualsvoglia punto si trovi, avrà compiuta del circolo ch' csas, in qualsvoglia punto si trovi, avrà compiuta.

sull'orizzonte, e per conseguente quanto tempo della notte sia già trascorso. Ciò nou pertanto erano gli antichi molto lontani dal poter con precisione indicar le tante variazioni elie osservansi nel corso della luna. Aveva, a dir vero, Tolemco nell'Almageste per ispiegar il movimento irregolare de' pianeti insegnato il ripiego degli epicicli, cioè a dire de' circoli che hanno il lor centro nella superficie d'altri circoli maggiori, e per la luna, la cui viciuanza alla terra rende le sue variazioni di sito più osservabili, ne avea costruiti due. Ma dopo l'invenzione de' telescopii appena, per mezzo de' quali molto maggiori comparivano quelle variazioni, si pervenne a qualche esattezza in questo particolare, pelle fatiche di Ticone, di Newton, di Halley, di Euler, e singolarmente di Tobia Mayer, le eui eccellenti tavole lunari pubblicarono La Lande (Connoissances des mouvemens célestes, 1761), ed il P. Hell (Tab. lunar, Tob. Mayeri, Vindob. 1771). Il perchè è da eredersi che Polibio, al quale non potea neppur esser noto il debole ritrovamento di Tolemeo a lui posteriore, non avrà preteso dal suo perfetto eapitano se non se una cognizione approssimativa della giornaliera situazione della luna, ed acquistata più per esperienza che per caleolo.

(57) A cui siccome modello ec. Cioè: eguali essendo i mesi per rispetto alla rivoluzione lunare, basta conoscere i particolari del luogo e del tempo ad essa spettanti pel eorso d'un mese solo.

(58) Ulisse. Omero nel libro quinto dell'Odissea vv. 272-274, dopo aver descritta la fabbricazione e l'allestimento della nave che si fece Ulisse nell'isola di Calipso, diee di questo grande capitano, cutrato in quella e pronto a salpare:

. . . 28. si bures int βλιφάροιστο (π. 12): Πληϊάδαι 7 (τορφή), παὶ όψι δύτοιλα Βοώλητο, "Αραίοτ 5', το παὶ "Αμαξατο (π. 12ληστο παλίνστο.

Sulle palpebre non gli cadde il sonno, Mentre le Pleiadi affisava, e il tardo A tramontar Boote, e l'Orsa che anco Sovrannomata è Carro.

- (50) Per rimaner ec. Variano i codici nella lezione di questo luogo. La maggior parte d'essi co' libri stampati hanno es ind πειπίου, che non significa nulla; il perchè il Casaub. e lo Schweigh posero dopo l'in) un segno di laguna. Ma sono egualmente vuoti di senso as infou, as amamapaires che trovansi in altri codici. Nè valgono meglio le correzioni proposte da' commentatori , i wi As mpios (verso Leprea), luogo della Trifilia ben lungi da Cineta; imi Hasian (verso il tempio di Giunone), supposizione gratuita; im issimia (sopra certi muricci), emendazione del Gronovio, ehe non ha alcun fondamento. Ma neppur l'inl apales prodotto dallo Schweigh, dietro il suggerimento del Buttman può esser accettato, pella dissimiglianza somma de' vocaboli, dallo Schweigh, stesso già osservata, quantunque il fiume che scorre presso Cineta sia a settentrione di questa città. Ma a me sembra, che nessuno abbia ben compresa la forza di quell' es int, che, per mio avviso, non è relativo alla stazione, che dovea far Arato, sibbene al corso del fiume che bagnava Cineta, dicendo Polibio, che l'anzidetto capitano venir dovea al fiume ( mpès 7ès welapes) che scorre da Cineta ( and Kera/Jas) alla volta ( as in) ) d'alcun altro luogo , il di cui nome, qualunque esso fosse, è stato storpiato da' copisti.
- (60) Polemarchi. Letteralmente capi della guerra, connechà le fiunzioni di questo magistrato diverse fossero da quanta sono ai loro nome. Imperciocchà avea desso în custodia le chiavi della città, e di giorno era in istasione alle porte. Un palazzo apposito sembra loro essere stato assegnato per abitazione, conformo apparisce dal lib. 17, 79, di queste storie. Vedi ancora la nota 75 allo stesso libro.
- (6) Pecore di Iana dilicata. Queste chiama Varrone (de Rerust. 11, 2) pellitas, perciocchè per cagione della dilicatezza della loro Iana coprivansi con pelli, affinchè quella non s'insucidasso o strappasse. Pellitas le denomina esiandio Orazio (Od. bib. 11, 6, 7. 10), e Plinio (viii. 47) tectas (coperte). Columella (viii., 4) greche e tarentine le appella, e dice, che non

mandavansi ogni giorno al pascolo, ed a casa con maggior cura delle altre si custodivano. Non è quindi da maravigliari se coteste pecore pascolavansi intono alla città, e non mandavansi in siti lontani, dove correvano maggior pericolo d'offendersi la lana pegli sterji o pe fossi; ne trove conveniente di riferire collo Schweigh. le parolo 75x i 19x41xxx. al 71x che precede, quasichè avesse voltos significar Polihio, che colui ch' avea le pecore era soltio a pascolare presso alla città.

(6) Affare domestico. Il testo ha părluâr, che lo Schweigh, giudiziosamente prese de codici Aug. e Med., mentrech negli altri era questo vocabolo corrotto. Significa esso propriamente bitogro della vita, ed in tal senso lo riscontriamo nel lib. rv, 73. 11årlaña ne fece il Gasanb con buon senno, in ciò che spetta all' aggiuntatezza dell' espressione, ma troppo scostandosi dalle trance del codici.

(65) Circa lo spuntare delle Pleiadi. Questo gruppo di stelle siede sulla groppa al toro, e non lungi essendo da' genelli, sorge col solo poco tempo avanti the questi immergansi ne' suoi raggi, cioè a dire intorno alla metà di maggio, quando le notti sono già molto brevi, quantunque non brevisime, conforme tradasse il Cassub. le parole del nostro 'l'i.hue βρεχιfas.

(64) Di sopra. V. lib. v , c. 97.

(65) Nicia. La strage che facerano le malattie nell'esercioa atenisco, ed i nuovi soccorsi giunti a' Siracusani indussero Nicia alla partenza. Era già ogni cosa a la luopo apparecchiata, quando la luma ecclisio. Il capitano ateniseo, oltremodo supersitiatos, consultó i vait circa questo avvenimento, ed avendo essi promueiato che altri venzette giorni, cioè a dire un'altra rivoluzione della luna egli divorses cola immanere, cosi fece, o diede cocasione a' nemici d'assaltarlo con grande loro vantaggio. In tal guisa raccontano la facenda Tacidide lib. vur p. 529, a Piutarco in Nicia p. 538. Secondochè narra Polibio, e' si pare che d'un giorno solo Nicia procrastinasse la sua levata; ma io credo che maggior fede meriti Tucidide, q'unele descrive cose a'suot temple.

accaduto, ed a gran parte delle quali egli stesso intervenne: chi non dicesse che la levata di cui parla qui il nostro non avesse per iscopo la partenza da Siracusa, ma sibbene l'uscita dal luogo sicuro dov' crasi dapprima ricoverato.

(66) Non che non. Lo Schweigh. suggerisce nelle note d'aggiugner al testo la seconda particella negativa, che vi nuanca, e di scriver iθχ. 1609 με παραλεπίτη, siccome lo richiede il senso che volle esprimer Polibio. Io ho seguito il suo consiglio.

(67) Per ciò che concerne ec. Avea il nostro promesso nel lib. v , 98 , di trattare questo argomento a luogo e tempo opportuno.

(68) La distanza. Ritorna qui l'ai-jbasse che nel lib. viu, 6, interpetraumo seilta, giustificando nella nota sifiato senso contra l'opinione degli altri commentatori. Nel presente hugo pertanto non ammette l'anzidetto vocabolo altro significato che quello che gli abbiam qui attribuito.

(60) Non rompazi. Quanto più un piano inclinato a' accosta alla perpendicolare, tanto meno gravita sopra di lui il peso di chi vi ascende; quindi la difficoltà ed il pericolo di cadere nel montar una ripida salita. L'opposto ha loogo quanto più il mentovato piano dalla verticale si dicosta, ed egli è percitò, che la scala rappresentante questo piano soccomberchbe al peso di chi vi sta sopra, ove la sua estremità inferiore in troppa distanza si collocasse.

(70) Applicarsi. Il testo ha wakwayayarsir waja τω μαβημαϊκών, ch'e quanto apparur di proposito e con diligense de cose che insegnano i matematici. – La missrazione persanto accennata qui da Politio si eseguisce per via di due triangoli rettangoli, i di cui lati corrispondenti sono fra di loro in proportione geometrica, nel seguente modo.

Si fissi (Tav. fig. 1) un punto  $F_1$  la distanza del quale dalla base del muro B è conosciuta Descia tabiliscasi un eggetto ritto qualunque  $DE_1$  più basso del muro e situato fra gli amzidetti termini B e  $F_1$  e cerethisi un altro punto  $C_1$  donde allisando la cima D di octost' oggatto, si vegga eziandio la cima del muro A. Si costruiscano





i iriangoli ABC, DEC, i di cui lati corrispondenti saramo fra di loro in geometrica proportione: ciclo, ČE. DE = BC. AB, Si misurino CE e DE lati del triangolo minori; si misuri altreal CP, e si detragga dalla nota distanza BF, ed avrassi la misura di BC, lato del triangolo maggiore. Questi tre membri, per mezzo del calcolo proporzionale, conosciuto eziandio nell'artinutica, datranno l'altezza ecretas del muro.

(21) Delle proporzioni. Di queste abbiam veduto un esempio nella nota antecedente. Sono este tratate da Euclide nel quinto libro sotto il nome d'analogie, che dà loro il nostro ancora. Le equazioni non hanno a confondersi con quelle che insegna l'algebra, della quale avanti gli Arabi non s'ebbe cogniziona elcuna; sibbene denota questo vocabolo nel presente luogo l'egnagianza (ip.17181) delle figure, della quale ha ragionnato Euclide nel lib. 1, dimostrando il modo d'uguagiare il triangolo al parallelogrammo, ed Archimede, dove paragona tra di loro la sfera, si climdro ed il cono.

(72) Commentarii di Tattica. Sono questi i libri tattici che scrisse il nottre separatamente da questa storia, i quali libri rammentati sono da Eliano e da Arriano (V. la nostra prefazione vol. 1, p. 11). Trattavan essi, per quanto acorgesi da questo luego, non solo dell'arte di schierare gli eserciti (TaTiru, yu. μαλίτηι»), chi è l'etimologia di questo nome; ma del modo anocoa di pinattne gli accumpamenti.

(73) Ragionevolmente. Fra le varie sentenze degl'interpetri circa il senso del µ1/i+r che qui riscontrasi, ho prescelta quella dello Schweigh, il quale lo spiega nelle note, convenienter, recte, cum rutione, jura aliquo, merito.

(γ) Anai grandemente disapprovo. Così m'è sembrato doversi render le parole, πελί Τι μᾶλλο, ἀπεθειμμάζος che qui usa Polibio, riferendo, siccome fa lo Schweigh, il πελλ all' ἀπενένειμμάζον, per modo che vengasi a significare: lo molto maggiormente disapprovo ec., di quello che sono zelante ec. Ma quel 7 seprime un non so che di modificazione all'esageramento

nel disapprovare, cui noi crediamo non male corrisponder nel nostro idioma la congiunzione anzi.

(75) E perfino ec. Era la palestra presso i Greci propriamente la lotta ( wake), innanzi alla quale ungevano il corpo coll'olio, affinche fosse più arrendevole e potesse più facilmente sottrarsi da' colpi dell' avversario. (Virg. Æn. l. 111, v. 2; Ovid. Heroid. epist. 10, v. 11; Lucan. 1v. v. 614). Prendevasi eziandio pel luogo dove faceasi questo esercizio; ma differiva dal ginnasio, sebbene talvolta si confondessero queste denominazioni. Vogliono alcuni, fra i quali l'autore de' viaggi del giovine Anacarsi (vol. 11, p. 118), cho nel ginnasio s'esercitassero soltanto i fanciulli; laddove nella palestra lottavan anche gli adulti. Ma io credo, che la differenza tra questi duc luoghi consistesse in ciò, che nel primo addestravasi la gioventù in tutti i generi d'esercizii del corpo, che comprendevansi sotto il nome di pancratici (lotta, pugilato, disco, corsa, cocchio), e nel secondo la lotta sola eseguivasi. Quindi definisce Esichio la palestra, imi is maides abeicontas, dove i giovani ungonsi ; nè praticavasi l'unzione , se non se avanta la lotta. Il ginnasio al contrario è secondo lo stesso lessicografo. Times is a apuricalas, il luogo dove combattono; ed apur, combattimento, abbraccia tutte le cinque maniere summentovate. Per la qual cosa Erodoto (11, 91), dove riferisce che i Chemmiti , contro al costume degli altri Egizii , celebravan in onore di Perseo, che dicevan esser nato fra di loro, i giuochi ginnastici , cosl si esprime ; ayana yunnades 7.9.000 dia maege ayurias 1200a. « Hanno statuito , traduce il chiariss. Mustoxidi , un ludo d'ignudi, d'ogni maniera di certame. - Ora non è probabile che chi fra i Greci preparavasi allo studio del ballo bisogno avesse d'apparare l'intiero pancrazio; sibbene di leggeri si comprende, come, appropriandosi la destrezza e volubilità de' movimenti ch' eseguivansi nella lotta , giugner potea taluno a maggior perfezione nell' arte del ballo.

(76) Assumer da fuori ec. Cioè da scienze che propriamente all' arte militare nou appartengono, siccome sono l'astronomia

e la geometria, delle quali ha il nostro di sopra ragionato. Gl'interpetri latini non uni sembrano aver esattamente renduto il senso di questo passo. Tar i all'a varidera pala pieza l'app. Il sire avalugiri sono le parole del testo, che letteralmente sonoma: sumonere sino ad un certo aggro gli suddi di fosori. Ma alias nonnallars; artes velul extrinsecsus adsumendas, pigliar quast da fuori alcune arti, apprime una semtenza ben diversa dalla testé addotta dappoiche i aristisupala uno sono arti, sibbenes studii, discipline, e quel quast da fuori è del tutto inetto ye alcuna di sibtute discipline, dice Polibio, ch'è da susumeri, ma alcuna parte d'esse-

(γ) La maggior parte. « Questo frammento è, a dir vero, generalmente connesso colle cose trattate di sopra; ma per modo che manca qualche cosa fra mezzo; locché apparisce dalla parola wyatipairor (anzidette) che si riferisce a waλίων, senza che questo vocabolo precedesso ». Reiske.

(28) Di che è cagione ce. Egli è un poco difficile a comprenderii, come fri due città che hanno un terremo eguale (dappoichè di quelle che lo han ineguale il nostro ragiona poco appresso separatamente) possa quella che ha minor circonferenza aver una grandeza molto maggiore: chi non voltse por cotesta grandeza nel tumero delle case, a spiegare la qual cosa non vi ha pertanto biogno di precetti geometrici. Ma assec, per quanto a me pare, siffatta differenza dalla figura più o meno recolare del circuito.

Rappresenti, per esempio, I esagono A B C D E F (Tav. fig. 2) il perimetro d'in actità, e l'irregolarissimo poligono Aa Bb Cs Dd Ee F in quello iscritto figuri il giro d'un altra. I lui formanti l'esagono insieme sommati avranno una estensione ben minore che non i lati del poligono uniti; concissische torrendosi gil ultimi talmente, che molti angoli entranti e sporgenti ne risultano, vengon casi a due a due comoponendo con ciaschedmo del primi altrettanti triangoli, ne' quali AB è minore di Aa + Ba, BC « Bb + Cb. e così gli altri; un lato in qualivroglia triangolo esento minore del de crimanenti. Laconde la somma degli uni,

cioù de' lati dell'essgono, sarà eziandio minore della somma degli altri, cioù de' lati del poligono. All' opposito il pano compreso nel primo circuito sarà considerabilmente maggiore di quello ch'à rinchiusa nel secondo, per cagiono de' triangoli anzidetti che contenuti sono in quello, ed esclusi da quessto.

(79) Le case in siffatti lunghi. La facciata delle case fabbricate sopra un terreno inclinato, forma con questo un angolo più o meno acuto, secondoché maggior o minor è l'inclinazione della base degli, edificii; ma cel piano su cui posa il colle si congiogne cotal facciata ad angoli retti, siccome dimostra la figura qui tracciata (Tav. fig. 5).

AB, piano inclinato.

BC, DE, GII, facciate delle case.

BM , piano orizzontale.

DF, GI, ossia KM, LM, basi orizzontali delle respettive case.

Le basi adunque degli edificii, ne punti D, G sul piano inclinato corrispondono a' punti K, L sul piano orizzontale: quindi non avra luogo sul colle un maggior numero di case, di quello che arrebbe sul piano ad esso sottoposto.

(80) Parallelo al piano. Nelle mostre case i tetti inclinati sono sulle facciate ad angolo ottuso, ma stando a ciò che dice qui Polibio, erano in Grecia i tetti orizzontalmente distesi, quali oggidi anecora si fabbricano ne' paesi più meridionali d' Europa, segnatamente in Napoli.

(8) Di tutti gli avvenimenti ec. Secondo Livio (xxvr, 58), era Annibale per natura non meno avaro che crudele. Praeceps, sono sue parole, in avaritiam et crudelitatem animus. Ma Polibio (cc. 24, 25) In scusa d'amendue questi vizii, attribuendoli a'suoi amici e consiglieri, naziche à lui medisimo.

(82) Del maggiore Magone. Parecchi duci cartaginesi v'aven di questo nome, siccome scorgesi da varii luoghi di Livio. Il nostro ancora rammenta nel cap. 25 di questo libro un altro Magone sovranoomato Sannita, per rispetto al quale forse questo Magone saris atso chiamato maggiore, ore pur sia sana la lezione mpseßilou (del vecchio) che banno i codici. Tuttavia non nego, che assurdo mi sembra, non altrimenti che sembrò al Gronovio, cotesto epiteto distintivo, apparendo da Livio (xxv. 52, 34), e da Appiano (Annibalic. c. 20), non meno che dal nostro, che il Magone, il quale dopo la partenza d'Annibale amministrò gli affari della Spagna, e che fece colà capitar male i due Scipioni, era fratello di Annibale. Il perchè io sono pentito d'avere col Valesio adottata la lezione comune, e tengo ora collo Schweigh., che abbiasi a leggere prolipos (il più giovane), o , ciò ch' è più ragionevole , debhasi al tutto rimuovere quel inetto epiteto di mpsesilou , e leggere semplicemente dià 7.5 Mayures (per mezzo di Magone ). Il Gronovio leggeva metσβευθοῦ (del legato); ma nè i Cartaginesi, per quanto è noto, avean nella loro milizia la dignità di legato, conforme l'avean i Romani , ne water stulie fu da alcuno buon autore usato in altro senso che d'ambasciadore.

(83) μ pretori romani. Questi crano i fratelli Cajo e Publio Scipinos e, l'uno podre, l' altro tio dell'Africano meggiore, de-hellati in Ispagna, ed uccisi da' fratelli Asdrabale e Magone, siccome distesamente narra Livio (xxx 75, 75, 75, 105 Echweigh, dice di non compender abbastanza la forza dell'a'apa che segue nel testo l' awazini/sanis (che uccisero), e sospetta che possa riferirsi alle geste contemporance d'Annabale in Bailas, per modo ch' esso valga, ad un tempo. Ma perchè non potrebbe sifiatto vocabolo significare qui nello stesso lungo, simul ; dappoichi secondo Esichio esso riceresi non solo nel senso di i γ τ κρίπου (che sifiatto veralos esicondo Esichio esso riceresi non solo nel senso di i γ τ κρίπου (che los tessos tempo); ma cciandio in quello di ματί, είσετα (un ello stesso tempo) ; ma cciandio in quello di ματί, είσετα (un ello stesso tempo); ma cciandio in quello di ματί, είσετα (un ello stesso tempo); ma cciandio in quello di ματί, είσετα (un ello stesso tempo); ma cciandio in quello di ματί γ κρίπου (un ello stesso tempo); ma cciandio in quello di ματί γ κρίπου (un ello stesso tempo); ma cciandio in quello di ματί γ κρίπου (un ello stesso tempo); ma cciandio in quello di ματί γ κρίπου (un ello stesso tempo); ma cciandio in quello di ματί γ κρίπου (un ello stesso tempo); ma cciandio in quello di ματί γ κρίπου (un ello stesso tempo); ma cciandio in quello di ματί γ κρίπου (un ello stesso tempo); ma cciandio in quello di ματί γ κρίπου (un ello stesso tempo) (un ello stesso t

(84) \*\*Ippocrate. Era questi d'origine siracusano, siccome lo indica il suo nome greco, ma avea domicilio in Cartagine, dove erasi rifuggito suo avo. V. lib. vitr., t.

(85) Mittono. « Costui è chiamato Mutines da Livio nel fine

del lib. xxv., e spesso altrove, massimamente nel lib. xxv., 4o, di nazione libifenicio, oriondo da Ippone; ed Annibale il mandò in Sicilia in laugo d'Ipporente, siccome attesta Livio. Spoglisto poccia del suo comando da Annone, ricoverò presso il console Marco Valerio Levino, e gli trudi Agrigento; il perchè debbe la cittadinanza romana, siccome, oltre a Livio (xxv., 4o; xxv.), 5), riferisce Varrone presso Azonio nella Fisoniana. Maviliaz (Matinas) l'appella Zonara torn. 11, Annal. ex Dione s. Valesio.

(86) Tanto è ec. Questa seutenza era scritta nel margine dei cod. Urb., dorr finisce l'estratto dell'arte del eppiano, ed incomincia quello d' Agrigento (che il presente, tratto dal codice Peiresciano, non esitue nell'Urbinate); quindi minot giudinissemente il Valesio la inserì nell'estratto d'Annibale, e lo Schweigh. bene s' appose collocando questo estratto l'ra gli analichi del annibale, e lo periodo che segue il presente, dopo le parole, quali nelle sciagure, ho per isvista omesse queste per quanto in addietto le abbian in sè mecchiare.

(8-) Intimunione degli amici. Io non mi so indur a credere the παρά διτα sin qui satto preson el sesso d'instituazione, suggestione, stranissimo da questo vocabolo, conforme stima l'Erneuti, sibbene mi persuado, che ο ἐπά διταγο rose nel testo, o che παρά διταγο significhi in questo luogo ninegrammento, precetto, non altrimenti che wapá διταγο lo mi son attenuto alla prima delle testa dodute lezioni, come alla più probabile.

(88) Agatocle. Quanto il nostro qui sascrisce circa questo tiranno, non s'ascorda gram fatto con ciò che di lui narrano gil altri storici, singolarmento Diodoro Siculo e Giustino, secondo i qualit egl'invià empre con ogni sosta di crudellà e contro i suoi, e contro gli stranieri venuti in suo potere, e fu tanto lungi dal consolidare giummai il suo dominio, che tutto il suo reguo fa pieno d'insidic, di ribellioni e di congruere domestiche, che ben due volte fu cacciato in hando, e che lasciò morendo il trono già suorpato da un inpote, a danno de'proprii figli, i quali insieme coll'infelice madre non potè salvare se non se coll' esitio.

(89) Cleomene. Le vicende di questo re di Sparta sono in gran parte descritte dal nostro ne'libri 11, 45-69; v, 34-39. Per quanto egli fosse stato geloso della sua sovranità, e non si astenesse da qualsivoglia sevizie e tradimento per sostenerla . vantasi da Plutarco la frugalità della sua vita, la sua umanità verso degli avversarii , e verso d' Arato stesso , che fu suo ca-

pitale nemico.

(90) Aristogitone. Questi, secondochè diffusamente narra Tucidide (vI , p. 448 e seg.), uccise il tiranno ateniese Ipparco figlio di Pisistrato, per punire l'attentato di lui contro Armodio, da sè teneramente amato. Ippia, per vendicare la morte del fratello, mise Aristogitone alla tortura, ed infuriò contra i suoi partigiani per modo che gli Ateniesi lo espulsero, e misero il governo nelle mani d' Aristogitone , cui non meno che ad Armodio eressero statue d'oro (V. Diod. xx, p. 757). - I meriti di Pericle verso la sua patria sono troppo noti , perchè faccia d'uopo qui parlarne.

(91) Cleone. Demagogo ateniese violento e crudele, ma che colla sua splendidezza seppe guadagnarsi gli animi del popolo-Costui , volendosi i Mitilenei , stretti dall' assedio e dalla fame , e lacerati da interne discordie, arrender a certe condizioni, incitò il popolo a decretare, che tutti i maschi che avean trapassata la pubertà fossero uccisi, ed i fanciulli e le donne vendute. (V. Thucyd. l. 19, p. 271; Diod. x11, p. 314; Plutarc. in Nicia p. 524 . 527 ) - Carete. Questi ancora meritossi le esecrazioni degli Ateniesi, perciocchè avea con offese irritato contro di loro il re di Persia, ed accusati i colleghi innocenti, ed erasi diportato da vile contro i nemici, mentre ch'ebbe il comando dell' armata navale ( V. Diod. xv , p. 507 ).

(92) Cleombroto. Pervenne al trono di Sparta, quando Agesilao era già vecchio. Molte furono le sue spedizioni militari, singolarmente contra i Tebani, nelle quali egli tutto facea di concerto cogli Ateniesi . che allora eran alleati de' Lacedemoni ; sebbene questi pelle gloriose geste d'Agesilao, che tutto esegul cogli sforzi della sola sua patria, primeggiassero fra gli Stati della Grecia (V. Xenoph. hist. grace. p. 444, 451, e Leunclav.; Plutare. in Pelopid. p. 284, 288; in Agesil. p. 609).

(93) Il re Filippo. Ultimo re di Macedonia di questo nome, del quale Polibio molto discorre in varii luoghi della sua storia, -Taurione era stato preposto al Peloponneso da Antigono tutore e predecessore di Filippo (Polib. 1v, 6, 87). - Demetrio, signore dell' isola di-Faro (Lesina odierna), la di cui vita fu una seric di tradimenti. Imperciocchè ribellatosi dalla regina illirica Teuta passò a' Romani , da cui fu beneficato : poscia ingannati questi ancora, accostossi a Filippo, cui spinse alle imprese più scellerate e rovinose, conforme scorgesi da quanto ne narra il nostro ne' libri 11 , 111 , 14 , v , vn. - Arato avea già fermata alleanza con Antigono contra gli Spartani (11, 51), ed a Filippo avea sempre dati salutari consigli (1v, 24; v, 12; vii, 11, 13); così Crisogono, che fu generale di Filippo (vit, 12). (04) Una sola sentenza. « Cioè quella che pronunciò Annibale Monomaco, confrontata colla sentenza d'Annibale e de suoi amici sulla stessa cosa ». Schweigh.

(95) Contezza. Eµφares è il vocabolo qui usato da Polibio, e che propriamente vale chiaresza, evidenza; onde suquero λαβιίν viene a significar acquistare chiarezza; locchè, siccome osserva lo Schweigh, dicesi delle cose, e non delle persone. Il Valesio pertanto riferi l'imdare alla persona del leggitore , e gli diede il senso di notizia, cognizione; ma per non lasciar tronco il discorso suppose la mancanza della voce igi, per modo che avrebbe scritto il nostro: zai dia mias prompe itio ικαιής Του πραγμαΤος εμφασις λαβείς, e potendosi per una sola sentenza prender cognizione della cosa; quando giusta la congettura dello Schweigh. avrebbesi a leggere 700 wiayualos μφατιν λαβένλος. Nella ragionevolezza d'amendue le opinioni, ho creduto di dover seguire quella del Valesio, riflettendo che a chi copia un manoscritto più faeil è che sfugga una qualche parola (qui i & ), di quello che ne alteri la conformazione (scrivendo Austir per Austirles).

- (96) A mangiar carne umana. A quotio nefinado consiglio alluse il console Varcone nella sua dicerta a' Campsui (Liv. xxxxx, 5) colle parde: Hune (militem) natura et moribus immitten ferunque; insuper dax ipse efferavit . . . vesci humanis corporibus alocendo. Hos infinalis pastos genite c. Sebbene sembiil duce romano aver supposto, che cotale scelleratezza movesse da Annible stesso. e che realmente fosse stata esceutix.
- (97) Di fame saggio. τες ψέρυμα! ε ετειών λαθείτ. Vero egil è che questa frue, secondocho soserva lo Schweigh, significa rem in animum admittere, inducere, μετίο de re cogitare (ricever una cosa nell' soine—pentarej seriomente), anciche ricever periculum facere (far pruova d'una cosa), siccome l'ha voltata il Valesio; ma badismo che Polibio non abbia scritto i ματίρια λαβείτ, «θέ ottimo modo di dire; frequentemente da lui usalo: che meglio s'adatta all' είθεια!» ωτίσει (potè persuadersi) che non επιστε λαβείτ.
- (98) Esser pure. Non solo in Ispagas fui il Monomaco ad Anni-bale autor di malvage azioni, ma tutto ciò che questi di crudele commise dessi a lui riferire. Tuttavia le circostanze ancora non ebbero minor influenza nelle violenti determinazioni di capitano caraginese. Tal è il senso di questo luogo, che al Reiske sembrò intricatissimo, a tale ch'egli credette introdotta l'ultima sentenza dal margine di qualche codice, ove alcuno l'avea scritta per soccorrer alla san memoria.
- (5)) Magone Sannie. E' sembre che i Cartaginesi avessero, non altramente che i Romani, i costume d'imper d'ior capitani il cognome dalle provincie dove fatte avean seguilate prove di valore. Così troviamo nella terza guerra punica (Polib. xxxv, r.; 8) un Magone Brazio, che lo Schweigh, non so con qual fondamento crede figlio del presente, e d'un Amilicare Sannite fa menzione Appiano (Punic. c. 68). Grande al certo fu, conforme apparisce da quanto dice qui il nostro, l'autorità di questo Magone nell'esercito cartaginase, e noe è improbabile la supposiziono dello Schweight., ch' egli fosse lo stesso che subiolo dopo Annable è nominato nella convezzione che questi fece

col re Filippo (vii, 8); dappoichè il fratello d' Annibale, che portava lo stesso nome, non era allor in Italia.

(100) Cotesta notitia. Il Reiske, prendendo irressias in senso di storia, suppose che a questo perido precedesse qualche, narrazione che non trovasi più nel testo. Ma, per quanto io credo, sta qui irrissia per informazione, notizia, non altrimenti che irressiti significa sovente informazii, instituità. La qual idea non espresse accuratamente lo Schweight, traducendo hane rem. (101) Contro gli altri. Tibi 2-31 bit à l'abave. vuelle lo Schweight.

che si scrivesse, quando il Valesio scrisse mpos yas Tole andass, ed interpetrò , inter caetera (oltre a ciò ). Ma quantunque lo stesso Schweigh, rendesse nella traduzione le mentovate parole per adversus alios, nelle note vorrebb' egli che si prendessero nel significato di respectu aliorum, alios quod attinet. Poscia pentitosi di questa versione ancora, amerebb' egli che si leggesse wis yes T alle caeteris rebus, caeteras res omnes quod attinet. Noi in questa fluttuazione di pareri ci siamo appigliati a quello che con minor alterazione del testo congiugne il senso che sembra esser più ragionevole, ed è il seguente : Annibale a Magone, sebbene sino dalla prima gioventù fossero amici e si prestassero mutua premurosa assistenza, facendo, come si suol dire, causa comune ( usus trava va colas saulois la mpayuala ). allorguando alcuno di loro contrariato era da un terzo; evitavano, per cagione della loro avarisia ogni occasione di trovarsi insieme nelle fazioni di guerra, affinchè non fossero costretti a dividere fra loro l'utile che n'era per risultare. Eran essi adunque, conforme suona il proverbio francese, amis jusqu'à la bourse.

(103) Guardavansi. Né in senso di combattere, nè in quello di farsi la guerra con stratagemni e rigiri mi piace lo «¬µal'aya"ı, del testo, che il Valesio cangiar volle in »al'ars-pal'aya"ı, y deposichè per non trovarsi al medesimo fatto d'arme non era necessario che que' due capitani si facessero la guerra apertamente o di mascosto, ma bastava che adoperassero la cautela di non

incontrarsi, e che si tenessero gli occhi addosso, non altrimenti che fanno due nemici, che non vogliono venir fra di loro alle prese. Quindi non ho dubitato di preferire la lezione di mapalagio, proposta dallo Schweigh.

(103) Conciossiachè ec. Livio (xxv., 38) dice a questo propositio: Quos (Italise populos) nesque omnes tenere presedits, nisi vellet in multas parvacque partes carpere exercitum, quod minime tum expediebat, poterat: nec, deductis preseidits, spei liberam vel ohnoxiam timori sociorum relinquere fidem. I quali (popoli d' Italia) nè tutti poten ritenere con guernigioni, se non voleta sminustare l'esercito in molte e picciole parti : nè, levati i presidii, lasciare la fide del socii scevra di sprenna, qo soggetta a timore. Ma in questa occasione appuno attribuiece egli le atrocità che commise l'esercito cartiginee, uon alle circostanze, siccome fa il nostro, sibbene all'animo avaro e crudice d'Annibale.

(104) Perdesse ancora. Evynal \$\phi\$ 31/\$\rho\$ ha il testo, il di cui proprio senso è guastasse, facesse perir insieme, ad un tempo; e questa idea, credo io, che corresse a Polibio pella mente, quando si valse dell'anzidetta espressione.

(105) Trasportando gli abitanti. Ciò fece Annibale a quelli d'Erdonia, i quali, a detta di Livio (xxvii, 1), preveggendo che, ov' egli fosse partito, passati sarebbon a'Romani, trasportò a Metaponto ed a Turio, ed arse la loro città.

(106) La città d' Agrigento. Qui Polibio raccontò probabilmente la presa di questa città, che consegnata fu a' Romani per tradimento; dopo il qual caso i Cartaginesi sgomberarono da tutta la Sicilia (Liv. xxv., 40).

 tagliare) che lo compongono, scrive, che quivi era una rupe, le di cui estremità tagliate emon quasi col ferro, o la qual era recisa dalla cima al fondo. Io non son alieno dall'adottare la prima di queste spiegazioni, la seconda esprimendo precisamenti il surpir Fave che totos cegue; quantunque sembrimi, che in grammatica l'autorità di buoni scrittori sis superiore alle ragioni che tologonis dall'etimologis.

(108) Giove Mahirio. Così chiamato dal più alto monte nell'isola di Rodo, che Strnbone (114, p. 635) denomina Mahiris, e Stef. Biz. Mahiron. Pindaro (Olymp. 7) invoca Giove che domina su'dorisi dell' Atabirio. Lattausio pure ne fi menzione (de falsa religione, lib. 1). – Per ciò che spetta ll'origine d'Agrigento narra Tuccidide (11, p. 415), che Antifemo uscito di Rodo ed Eutimo di Creta colle loro colonie, falbricarono Gela, e che i Geloi centotto anni dopo l'etezione della loro città, fab bricaron Agrigento. Quindi non fia questa una colonia immediata de' Rodii.

(100) Perfettamente finito. Diod. Sic. (xu1, p. 575) descrive minustamento la dimensioni ed in magnifici ornamenti di questo tempio, che a detta sua era il più grande di tutta la Sicilia. Non lo finiriono, dice lo stesso, gil Agrigentini, sebbene già prossimo al tetto, impediti dalla guerra. Con ragione adunque il Reiske, dietro il Claverio el il Wesselingio, cangiò anano il tetto, impediti dalla guerra. Con ragione adunque il Reiske, dietro il Claverio el il Wesselingio, cangiò anano il tetto, impediti ana consegui magnificenza il nerritatare si l'asser il Asser (non consegui magnificenza) in revistatare si l'asserti del su marifiatare de tvi sostituirono il Teresti e lo Schweigh.

(110) Agatirna. In questa città, per quanto narra Livio (xxv., 40), ernasi accumulati quatromila uomini della peggior feccia che avesse la Sicilia, e vi campavano di latrocimii e di rapina. Il coasole Levino, espugnato chi ebbe Agrigento, non credette che fosse troppo sicoro di colà lassiciri, e trasportoli in Italia, affinchè i Regini so ne servisero per guastare la campagua del Bruzii. Il nome dell'anzideta città è scritto dagli autichi in diversi modi. Agadirna, non altrimenti che il nostro,

la chiama Livio; Agutiras Stel. Bis.; Agutiras Strabone (v1, p. 266); Agutirmo Diodoro (v, p. 201), secondo il quale fa essa fabbricata da un re Agatirao figlio d'Eolo. Finalmente Agratirio I appella Tolemeo (u1, 4). Era dessa, giusta Strabone (l. c.), in distanza di 50 stadia a ponente di Tindardie sulla costa settentrionale della Sicilia, dirimpetto alle isole Eolie; quindi molto lotana da Argiento situata sal mare d'Africa.

(111) Marco ec. Vedi la nota antecedente.

(1.12) Che la signoria ec. Poichè i Romani ebbero sosciati i Cartaginei da tutta la Sicilia, la fuor principal cura di metter un piede nella Grecia, e di colà proceciarsi qualche potente allesto, affine di freme l'ambistione di Filippo re di Maecdonia, il quale, siccome abbiam veduto nel lib. vu., fermato aves un trattate d'allestras con Annibale a danno de Romani, quando questi erano nelle maggiori anquatic. Conoscendo pertanto Todio inveteranto degli Etolo e re Filippo, e le ostinate gare che fra loro esistevano, si valsero di questo mezzo per conseguir il noro scope, a tretta amiciati coll'antidetta nazione, le promisero in premio l'Acarranaia, ch'e essa da lungo tempo vapheggiava. Gil Achei, siccome allesti degli Acarnani e del re Filippo, erano menici degli Etoli. Stavansi solo di mezzo i Lacedenonii, quali cisachedun partito procurvava di trarre dalla sua; quindi cibbon origine le ambasceri che sono qui riferite (V. Lit. xxxx, v.4). Lit. xxxx, v.4).

(1:3) Dir altramente. Ho amato meglio di tradurre letteralmente le parole aλλαν i suri, che scrive negare coll'interprit latin; dappoichè negar è dir il contrario, e ciò non volle qui caprimer l'oratore, il qual escluse avendo le diverse cause, donde ripetera jones la schiavità de Greci, tutta l'attribuica alla signoria de Macedoni. Il perchè inopportuna mi sembra la correicione in λλανε κάτινική proposta dallo Schweigh.

(115) Calcidest. Molte furono le colouie che questa città dell' Eubea mandò non solo pella Grecia , ma ezinadio nell' Italia e nella Sicilia , secondochè riferisce Strahone (x, p. 447). il qual dice da lei uscite quelle che stabilironsi presso Olinto, e

che furono poscia distrutte da Filippo (d' Aminta). Città Calcidiche le appella Diodoro (xvi, p. 438).

(1:5) Obinio. Grande, magnifica e potente città della Tracia, la quale fida Filippo assoliata e presa per tradimento, essendo l'esercito di lei atato pris aconfluto in due battaglie (Diod. l. c.). Il compistatore féce d'essa, siccome delle sue vicine, acempio tale, che al dire di Demostree preso Strabone (1, p. 121), chi vi si recava non iscongera il benchè minimo vestigio che fossero state abiata. Pa tuttavia ne l'empi appresso rifabbricata e nell'est di Cicerone non era senza qualche dignità (Act. in Verr. 2.).

. (1:6) Le assegnò. « Ciò che Polibio qui dice della campagna di Sparta, ald re Filippo figlio d'Aminta recisa e distribuita agli Argivi e ad altri, è passato sotto silenzio da tutti fisorche da Passania (11, 20; v11, 11). Colal rigore convien dirsi che usasse Filippo contre i Lacedenonii, allorquando dopo la battaglia di Cheronea egli fu nominato duce supremo della Grecia ». Reiche.

(117) Scintilla. Il testo ha ἔταντμα, ch' è quella scintilla, che balza fuori della pietra e del ferro insieme percossi. Dicesi anco ἰματέρινα, ed italianamente incentivo. V. Esichio alla voce ἐταίτμαΐα, e colà f suoi interpetri.

(118) Fisenti. Avanti l' Orsini leggevasi in tutti ilbri; issilie irī 7 îs · silis · sinjapas , dalla qual lezione risultando un sesuo tronco, il testé mentovato commentatore pose · silis si dopo · silis · 11 Cassub. adottò ques' aggiunta, e la ricevette nel testo, egulamente che lo Schweigh. sobben equati sospetti che simo da cancellarsi le parole 75 · silis · siccome depravate da · silis · si

(119) Per dar la caccia. Narra Plutarco (in Demost. p. 859),

che capo di questi astellit fu certo Archia da Turdo nella Magna Grecia , recitatore di tragedie , il quale era chiamata φ=y=d=y=d=y=d=india che qui dimostrò nell' impossessari della persone de' fiorusciti d' Atene, allorquando Antipatro, Isaciato da Alessandro dage supremo in Europa , dopo la morte di questo fa vinto in battaglia da' Greci uniti, ma posicia , ritirato il in Lamia città della Tessaglia, diedo loro uno grande rotta che mise Atene nelle sue mani. V. Diod. Sic xvvvi. p. 6.43 ; Strabt. r. p. 4.55.

(100) Contentata. Cioè che avenno contro, di lei parlato, aringato, à îl-spá-îl-ar; accennando con ciò la presura d'Iperide, di Demostene, e d'altri oratori ateniesi; che lacerati aveano ne'loro discorsi i re di Macedonia, ed incitati i Greci alla guerra ed alla ribellione, conforme leggesi in Platarco (1. c.).

(121) Cassandro. Costui instigato dal padre Antipatro, il quale, veggendo uccisi i suoi più cari amici, temea pella propria vita, avvelenò Alessandro, e fatto poscia amministratore del regno mise a morte tutta la famiglia di lui, e si cinse il diadema. Aveva egli fatta una spedizione nel Peloponneso, ed occupatolo in gran parte co' suoi presidii , per punirlo dell' alleanza in che erasi stretto col suo rivale Antigono. V. Diod. xiv , p. 705; Justin. x11 , 4. - Demetrio , sovrannomato Poliorcete , figlio di Antigono , cui nella divisione dell' impero d' Alessandro era toccata la Frigia maggiore, vendico sopra Cassandro e la sua stirpe la strage da questi fatta della famiglia d' Alessandro , ed occupò il regno di Macedonia. V. Justin. xv., r. Costui pure mise, non altrimenti che fece Cassandro , guernigioni in alcune città del Peloponneso, siccome riferisce il nostro (11, 41). Da lui nacque Antigono Gonata, il quale, a detta di Polibio (11, 43, 44), aveva al suo soldo i signorotti del Peloponneso, e fermò cogli Etoli un trattato di dividere le popolazioni Achee.

(122) Mi volgo. Assurdamente lesse qui il Casaub. i n. 7: 7: Avolaire Arlzyses, all' altimo fatto d' Antigono, quasiche del Gonata continuasse a parlar Polibio, quando la menzione fatta poco appresso della guerra Cleomenica non lascia dabbio,

che questi fasse Antigono Dosone, tutore di Filippo. La qual considerazione indusse già lo Scaligero a corregger il testo serirendo in 1. Il se 1211/2111 All'2111 All'2111 All'2111 (allimo Antigono, e cai scrissero il Grosovio e lo Schweigh. Se non che riesce un poco duro l'i riginatura el sesso di volgersi i significando questo verbo propriamente rimontare, ritornare col discrosso a qualche coza (V. Kenoph. Cyroe, i. e. e. ; 115), mentroch non trovasi che l'orstore introdotto da Polibio abbia paetato prima ni dell'ultimo Antigono, nè degli avenimenti che toto a'accentano. Ma egli è noto, come l'autore che abbiamo per muni fu talvolta negligente in fatto di stile; o node trattadosi d'ana cosa inhamia a' tempi dell' orstore acceduta, usò il mentovato verbo senza curarisi molto dell' erattezza dell' espressione.

(123) Le costul geste. Têy is 10500 wysēţ sono le parole del testo, le quali îl Reinke convert in 700 × 104200, γεξετ, (la gesta, fazione greca), troppo sottilmente ragionando, che nè prima nè poi Antigono avea avuto guerra co Greci, ma combattè semper co barbari di Tracia. Lo Schweigh, citado mòlti stri testi del nostro, fa opportunamente conoscere che sifiatta frase è su lui familiare.

(24) A consequire la qual cosa. Πρès és 7.67 σ, oltre a ciò, essendo in tutti i libri, il Reiske suggerisce di scrivere apès és 7.670, dandogli il significato che abbiam ricevuto nel nostro volgarizzamento, perchè lo credismo il più ragionevole.

(125) Tempio di Termo. Vedi lib. v , c. 8 e segg.

(126) Contro i Messenii. V. lib. viii , c. 10.

(177) Ad Antipatro. Perdiçae dopo la morte d'Alessandro Magno, procuratore del regno, e distributore delle provincie, geloso della potenza d'Antipatro, fice trattato cogli Etoli, i, quali, poichè Antipatro passò in Asia, assalarono le sue forze comandate da Policle e le sconfissero, uccidendone eziandio il duce. (Diod. Sic. xvm., p. 648).

(128) Brenno. « La valorosa assistenza che prestarono gli Etoli alla Grecia presso Delfo nella guerra gallica è celebrata da Pausania (x, 22) ». Reiske. Ne ragiona ancor il nostro in questo libro al cap. 35.

(129) A caso nuovo. Et azisalor, vale a dire, avanti che venissero a competenza le pretensioni de Macedoni e degli Etoli.

(13) Cancettata. Itajyyapay e net testo: Verno car, otre a significato di serviver in margine, ha eziandio quello di prezerivere nella lingua de forensi; cioè a dire, di stabilir i termini ciù il tempo, ettor a quali pola aver luogo un' aione giudicalie, onde avrebbe qui detto Clenea, che il termine fissato all'amicizia de' Lacedemoni con Antigeno e con Filippo era passato. Esichio pertanto lo vuol ancora sinonimo di διοχήθατο, che secondo liti è quanto ἀπαλιθειν, dedere, (cassare, tor via). Dall'altro canto scambiavano gli antichi, siccome avverte Arpocrazione, i verbi παραχήθατο e παριγήθατο. I' ultimo de' quali vale circonscrivere; donde apparice che v' ha qualche analogia nel senso di questi due vocaboli.

(153) Con paraialiti riguardate. Tellus vis sipavista, ciob, di questi avete ora cura, questi tenete in conto s comunum rationem habetis hanno gl'interpetri latni. Io ho creduto che riguardare con paraialità, mentrechè è buona frase iniliana, rende ad un tempo con maggior precisione il valore del greco visipavirari, composto da Ijistus volgersi ad una parte, ed d'is (in), particelle che denota persevennate di mistienza.

(133) Intrecciata. L'i uni prigresant del testo è espressione tale,

che in vaso cercherchèsei di trasportar estatamente nella nostre lingua. Significa urujuju-pèa esser circondato, co colla precedeuza dell'ju esser instieme compenetrato, per modo che non v'abbia punto, nà nell'esterna superficie d'un corpo, nà nel soni nierno che non sia contatto coll oggetto, che a lai deve unjirsi. Ni conobbe lo Schweigh, che essem causas implicita non à che una debol imagine di quanto velle significar l'astore, « vi pre-pose l'approasimativo cea. A noi è sembrato il vocabolo italiano che usammo magiormente svicianzi al greco.

(134) Co'soli Etoli. Ora proponevasi a'Laccdemoni l'alleanza, non cogli Etoli solamente, ma co' Romani ancora, popolo considerato da' Greci come barbaro.

(135) Di queste cose non v'impacciate. Tellor lès 'erz'(ar izes scrisse Polibio, e di suoi traduttori voltaron alla lettera, questi maneatis, ma non espressero il '1\*10\*\*, che pure non dovessi omettere. lo ho volgarizzato questo passo con maggior libertà, riternodo la circostanza principale.

(136) Facendosi da alto. Así na 911 scrisse Polibio, che corrisponde precisamente alla frase italiana da noi prescelta. Ab ultima rerum memoria exorsi tradussero il Casaub. e lo Schweigh.

(157) Onomarco e Filomelo. I Focasi, condannati dal tribunale degli Antinoin a pagare gross multa, perricoche averai potto a coltura un campo sacro, concluid de Filomelo presero le armi, « è alu ti condutti sconfisero i Locreit cil eranali corpositi, occuparon il tempio di Delfo, impossessaronni de'tesori che vi crano depositati, assoldarono con questi nuova gente, ed unitais oi Lacedemoni che ad una grave taglia per simile cagione erano stati assoggettati dagli Anfarioni, diedero una grande rotta « Becui; i quali con un poderoso secreito gli avena staccati. Morto poscia Filomelo in battaglia, elessero Onomarco a superno duce, e continuata avendo la guerra per alcuni ami con prospero successo, furono finalmente debellati da Falippo. V. Died. xr. p. 523–527; Justin. vr. 1, 1, 2.

(138) Chiamato. I Messenii e gli Arcadi, oppressi da' Lace-

demoni, chiamarono Filippo nel Peloponneso, non per ricever nelle loro città presidii macedonici, ma per rivendicare la propria libertà, siccome leggesi nel nostro xvii, 14.

(15g) Spezzo invocato. Conobbe molto bene lo Schweigh, che achaipsare e inpacţiuris non sono la stessa cota, e che il secondo di questi participii ha maggior forza del primo, segnatamente percibe gli precede \*\*λλάπιε (spesso). Volle adunque indicar Polibio, tanto essere stato il dasiderio degli altenti di farentrare Filippo con un esercito nel Peloponneso, che non solo il chiamarono, ma più e più fiate lo stimolarono a questa spedicione. Il Casaub. con molta fedeltà ed espressione tradusse a numine ipistus saepe invocato, non altrimenti che si fa ad un nume, che istatemente si samplica di qualche favore.

(140) De' Lacedemoni. Tella, è nel testo, al qual pronome i traduttori latini con giudizioso divisamento sostituiron il nome stesso, per iscansar confusione.

(14) Quelli e questi. « Quelli sono i confinanti, cioè gli Argivi e gli altri nominati nel cap. 28: questi sono i Lacedemoni, di cui Licisco parla in terza persona, volgendo il discorso a Clenca ». Schweigh.

(142) Presindendo allo spettacolo. Lo Schweigh. osservando qui aya-spisilis costruito coll'accusativo, ?sir Aba-siar said qui aya-spisilis costruito coll'accusativo, ?sir Aba-siar said aque se comottere questo verbo dal suo primitivo senso, ch' è quello da noi espresso, ed il fece significar, inter se committere (eccitar fra di loro alla tennone), così traducendo il presente passo, modo Athenicases, modo Thebanos cum horum mojoribus committendo, et ad bellum mutuum incitando. Io pertento riflettendo all' intuiti ripetitione che da sifiatta versione emerge, allo stiracchiamento con cui fassi equivalere àya-spitira a ir à z'apiri 7/51 sar, ed all'arbitrio col quale riducosi a sinonimi àya-spitira e fia-ya-spitiri susato dal nostro (xxxx, 7), in senso di suscitare guerra a queste coso, dissi, riflettendo, ho preferita la traduzione del Casaubono; ipsi interim ceu quidam ludorum praesides hoc spectaculo frenetes.

- (143) I successori di lui. Clenea aveva nella sua diceria fra i successori d'Alessandro nominati Casandro e Demetrio (Poliocete), i quili (Porator acarano sorpassa, arrestandosi soltanto sopra Antigono Gonata, come quello che l'Etolo avea della più grave colpa accusato, rinfacciandogli la meditata divisione della nazione achesa.
  - (144) Dappoiche ec. Vedi 11, 43, 45.
- (145) Il tempio di Nettuno. Di questo fa menzione Pausania 111, 14, 25.
  - (146) E quello di Diana. V. Polib. 1v , 18.
- (147) Farico e Policrito. Di costoro e delle lor empie azioni qui accennate non trovo memoria presso nessun altro autore.
- (148) Lattabo e Nicostrato. V. Polib. rv , 3.
- (16) Il maggior (ampo della vita. Ti» #\limits | Tis #\limits | \limits | \l
- (150) Iotemeo toprimomato Cerunio. I Galti constitut de Belgio, o Bolgio (conforme I'appella Paussini), a venuo per ambasciadori fatta propor la pace al qui mentovato re di Maccdonia, ove compara la volasse coll'oro. Questi credendo ch'esi per timore gliela offeriasero, non accettò la proposta, ma fu disfatto ed uccios. Brenno, sentita la vittoria di Belgio, entri uella Grecia con un numeroso esercito, e poich' ebbe sconfitto Sostene, che colle force de Macedoni l'aveva attecato, per i nelle vicinanze del tempio di Dello colla maggior parte de Suoi per-

dut dietro al vino ed alla preda, ed improvvisamente assaltati da nemici ch'ebbero il tempo di rinforzarsi. V. Justin. xxiv, 5, 7; Pausan. x, 10.

(151) Costoro. « Cioè gli Etoli. Rivolge l'oratore il discorso dagli Etoli a' Lacedemoni, e poscia di bel nuovo da questi a quelli, conforme suol farsi nelle accusazioni ». Reiske.

(152) Dio e Dodona. V. Polib. iv., 62.

(153) Riferiti vengon ec. In tatti i libri leggevasi av 7-τε άχενεν (non a coloro che incominciano), locchè essendo affatto contrario al buon senso fecero egregiamente l'Orsini ed il Casaub. à cassare la particella negativa.

(154) Antigono. L'ultimo di questo nome, il quale, fatta alleanza cogli Achei, invase la Laconia ed entrò in Sparta, siccome narra il nostro nel lib. 11. Vedi sopra i capitoli 20 e. 31.

'(155) Izeritti. Quando due o più mazioni greche stringevan insteme amicizia, incideran essi le conditioni di questa sopra una colonna, che piantavano ne respettivi conofini, con molta soltennial consecrandola, affinche più inviolabile fosse il trutatto. Gli accordi privati che comunemente tendevano a fini poco legittimi, sicome sembra che fossero quelli che i Lacedemoni fermati avenno cogli Etoli, non sanzionavansi con siffatta pubblicità.

(150) E non giù a' bongtattori. Ka) si l'air isspillass. Queste parole non erano nel testo, ma vi farrono supposte dal Cassah. nella traduzione, e supplite dal Reiske. Lo Schweigh-crede che si possano sottiateadere, ma in tal caso ne dovrebbe caser qualche indisio nella parte del periodo ch'è rimasta, p. e. ell' i'l'à più l'air gl'Assi d'ouvelbe sandar dietro l'avverbio piùve, agli annici soli. Se non che il più rende più versimille che nel socondo membro dell'antitesi si leggesse si st ?. s. in luogo di

(137) Schizzinoso. Hapa laïs più lipellipe diazzipises, che alla lettera suona: da chi ha l'animo più disposto al sentimento dell'onore. Si quis severior adest censor ne sece lo

Schweigh, ed il Reiske diffini eotale persona: chi si reca a nausea una stentata, meschina e minusiosa diligensa nel dimostrare, o eziandio un soverchio vantarsi per affettazione illiberatle.

(158) Panto principale. Questo è ciò che Clenca comprese nella sua recapitolazione (cc. 51, 52), vale a dire, i doveri ed i patti che stringevano gli Etoli co' Lacedemoni, e che formavano lo scopo, a tui tendeva il suo ragionamento.

(159) Cleonico. « Costui è lo stesso Cleonico da Naupatto, il quale fu dopo la guerra sociale adoperato, affine di conciliar la pace fra gli Etoli e Filippo unito agli Achei ». Reiške. V. il nostro », 102.

(160) Barbari. Cioè i Romani. V. v , 104.

(16) Alla vostra schiatta appartenenti. "Oμεφέλειε. Abbium giú fato conoscer nella nota 36 al lib, 1, la differenta che presso i Greci correva tra φ5λει ε "5νει ε, chiamando essi col primo di questi nomi un popolo diverso da tutti gli altri per costumi e per favella , e col secondo un popolo, che ha bensi governo proprio, ma lingua e usanze comuni con altri. Nel hosgo citato denominammo quello gente, questo nazione ε; ma qui ci è sembrata più espressiva la voce schiatta, che dà l'idea d'una derivazione di proprio genere, il carattere d'un tal popolo cossistendo appunto nella particularità della sua origine.

(16) Tirunai addosso. La stessa metafora abbisan veduto usar Agalan ed consiglio teutosia a Panormo nel Peloponenso pella pace della Grecia con Ellippo e co'deputati degli Achei (v, 16). Ma sipo dal primo momento erano gli Etoli poco contenti di siliatto accordo che toglieva loro l'opportuniti d'arricchirsi colle prede (ivi, 107); onde non cessarono di rimestare finchè trassero i Romani nella Grecia; locchè accade l'amon di R. 5/2, cioè cinque anni dopo conclusa la pace (Liv. xxvv., 24). Essendo esta pertanto, a nualgrado degli siuti romani, que anni appresso stati replicatamente battuti da Filippo (Liv. xxvv., 25) nigegnaronsi lo stesso anno di attirare nella loro società la potente usaione del Lacedomoni. Che cossa abbisno da questi conseguito maximo del Dacedomoni. Che cossa abbisno da questi conseguito questi conseguito.

nol dice nè Polibio, nè Livio; tuttavia egli è da credersi che nulla ottenessero, dappoiche non compariscon i Laccdemoni nella rotta che l'anno 5/6 toccarono gli Eoli uniti colle forze d'Atalo e de Romani nello stretto delle Termopile (Liv. xxvii, 7); e pella stessa cagione è da supporsi che gli Spariani neppure co' Maccdoni si collegassero, ma si stessero di mezzo.

(163) Serse. Un poco diversamente racconta la faccenda Erodoto (111, 135), secondo il quale Serse non mandò ambasciadori a' Laecelemoni, perciocchè quelli che Dario inanzai a lui avea loro mandati, erano stati trattati nel modo che qui narrasi.

(164) La richietta. Tà zalà lè : rezpyzide». Il qual sostutivo greco significa generalmente un annunzio per via d'ambascinta, e particolarmente un annunzio di cosa accaduta o di cosa da farsi, una intimatione, siccome fiu appunto la domanda degli ambascidori di Sersa.

(165) Leonida. È noto il tratto sommamente ervico del trecento Spartani conducti da Leonida, i quali, occupato avendo nella guerra di Serse le strette delle Termopile, lasciaronsi tutti ucci-dere, amichè ceder il passo all'esercito persiano che per quelle innoltrivasi. V. Erodoto vri, 2,20 e segg.; Sirba, tr., p. 4,59; Plut. Parallel, p. 366; Gorn. Nep., Temist. 5; Juvin. 11. 1. Erano stati a quel difficile varco mandati gli uomini più seelti della maggiori parte delle città greche; ma gli Spartani soli, dileguatisi gli altri, osarono di resistere alla sunisurata piena dei nemici.

(166) Cosa degra ec. Esclamatione ironica, siccome ha bene osservato il Reiske, il quale convertì Γ'ξεν γν (v'è lecito, vi sta bene) del testo in Ξξινα γν ε comechè, per quanto a me sembra, lasciando l' autica lezione non perirebbe il motteggio. (167) Pilo - Ciliore - Ciricate. V. vv., 16 e sep.; vv., 20.

(165) Eniada e Nazo. Della prima di queste città, situata alla foce dell'Acheloo, ha pariato il mostro nel lib. 1v, 65. La seconda chiamata così da Livio (xxv., x4), e da Polilio Niere (Neso), isola, non trovo presso nessua geografo; quindi è probabile che fosse un luogo di poco costo. Del resto furono,

secondo Livio (l. c.), i Romani che presero le auzidette città, e da essi le ebbero gli Etoli in vigore del trattato d'alleanza che assicurava loro l'Acarnania.

(160) Anticirra. Città della Focide nel golfo di Corinto , battuta per terra dagli Etoli e per mare dal console Levino, poichè s' arrese, fu consegnata agli Etoli, ed i Romani si tolsero il bottino che vi fecero. Plinio (xxv, 5); ed A. Gellio (xvn, 15) la vogliono isola. Trovasi scritta Anticirra, ed Anticira ('Ar-Tinifia, Arlinga, Anticirrha, Anticyra); ma miglior è per quanto io credo , la prima scrittura , perciocchè le derivava il nome dall' esser situata di rincontro a Cirrat, altra città focese nel medesimo golfo. - Quantunque di due Anticirre parlino tutti gli autori, l'una nella Focide, l'altra nella Tessaglia sul golfo Maliaco, potrebbe nascer il sospetto che una terza ve ne fosse nella Locride degli Ozofii; dappoichè Livio (l. c.) e Strabone (1x, p. 434) pongono una città di questo nome presso i Locri occidentali. Ma forse era dessa soltanto una colonia di costoro, o reggevasi con essi a comune : siccome vedenmo delle città etoliche in mezzo al Peloponneso. (V. 11, 46, ed ivi la n. 158). --L'efficacia dell'elleboro, che cresceva ne' suoi dintorni, nella maninconia, nell'epilessia e nella podagra, procedeva, a detta di Plinio (xx11, 25), dal frammischiarvi che faceano i semi amari e purganti del sesamoide che colà raccoglievasi; pianta ch'era ignota al Mattioli (in Dioscorid., lih. 1v, cap. 16, nella nota 7), e della quale non trovo traccia ne' botanici moderni.

(170) Ed i funciulli. Livio (xxv., 24) riferisce, che fra le condizioni d'amiciria e d'alleama che strinsero i Romani cogli Etoli fu questa, che gli Etoli delle città che si prenderebbono avessero il suolo, i tetti e le mura volla campagna, tutto il resto fosse preda del posolo romano.

(171) Per elezione. « Cioè a bello studio c con deliberazione, non sforzatamente, siccome fatto avean i Tehani. » Reiske.

(172) La decima. Scrive Erodoto (v11, 132) come i Greci che presero le armi contro i barbari giurarono: che coloro fra i Greci i quali s'arreuderebbono a'Persiani senza esservi costretti, allorquando i loro affari fossero per essere in buono stato, sarebbono condanuati a dare al Dio di Delfo la decima parte delle loro sostanze (")-

(15) Male pratiche. Kuentyapuriu è nel testo, propriamente raffinatezza, eccellenza nel mal oprare, siccome tutti i sostiantivi astrati che hanno la desinenza in riviu denotano un certo grado di perfezione in alcuna qualità dell'animo. Vedi la nota 216 al lib. v. Malamente tradusse lo Schweigh, e non espresse cotesto eccesso di malizia. Io pure non sono contento della mia versione, ed amerei d'aver scritto perfido ingegno, consumata scellentezza.

(1/3) Che siffatto costume. Il Reiske riferisce questo picciolo frammento al cap. 25, dove. il nostro parla degli Ateniesi, ma colà non trovasì accennato nessun costume particolare di questa nazione. Più verisimi è l'opinione dello Schweigh, ch' esso appartenga alla relazione dell'ambasceria che gli Ateniesi fecro due anni appresso, affine di riconedilare fra di Ioro Filippo e gli Etoli. Meno mi piace l'altra congettura dello Schweig, che in quel coucilio de' Lacedemoni, dove recitate furono le testè addotte orazioni, intervenissero ambasciadori ateniesi con incumbenze tendenti al comun bene dei Greci.

(175) La buona volontà ec. Questo brano, ove si riguardi al suo contenuto, non istà male appiccato alla fine dell'orazione di Licisco, quale lo danno tutti i codici, dall'Urbinate in fuori.

Se non che il \$iv\., 7 a. (vogliono) in terza persona del plurale. dovendo riferirsi a' Lacedemoni cui è diretto il discorso, forma una discordanza contraria a questa supposizione. Ma quand' anche, secondochè vorrebbe lo Schweigh, il testè mentovato verbo si rapportasse a' Macedoni, gl'infiniti wasiger9as geslas (prestare servigi) andthi wesis (render inutile) fanno chiaramente conoscere, che tutte queste parole citate sono dall' autore in terza persona, ma non direttamente pronunziate dall'oratore. Del resto io non presumo di decidere se, conforme crede lo Schweigh., questo frammento appartenesse ad una orazione degli Acarnani a Filippo, per via della quale gli appalesarono il pericolo in che trovavansi gli affari, ed il distolsero dalla guerra che avea per mani (Liv. xxv1, 25); ovveramente se, com'è parere del Reiske, esso fosse parte dell'orazione di Clenca, o di qualche altro che difendeva il partito degli Etoli, confutando l'orazione dell'Acarnano.

(17) Opportunamente. Il testo ha στιμφέμους, il di cui senso comnne è ullimente, con sentaggio; ma ciò che vinen tosto appresso esclude cotesto significato, e costringe a dare al mentovato vocabolo il ben raro, siccome lo qualifica il Reiske, che oggl'interperi latini abbiam ricevuto.

(173) Non colle parole, ma exiandio co fatti. Una deforme tautologia presentavano qui tutti i codici, ne' quali legevasi 7-7π εγάρματε καὶ 7-7π εγάρματε καὶ 7-7π εγάρματε καὶ 7-7π εγάρματε, Sentirono questa incongruenza già lo Scaligero ed il Casaub., il primo de' quali sostitui γίματε, α γίματε, τα γίματε, τα εγάρματε, ma il secondo più avvicinossi alle trace della seritura apponendo γιάρματε, acritat del trattato al margine del l'edizione Basileana, dopo aver ricevuta nel testo l'emendazione dello Scaligero.

(178) Cli Acarnani. Narra Livio (xxv1, 25), che costoro in tal occasione mandarono le mogli, i figli ed i vecchi oltre sessert'auni in Epiro, e tutti gli altri da' quiudici a' sessanta giurarono di non ritornare se non se vincitori.

(179) Della città. . Che trattisi d'Echino, città della Tessa-

glia, è chiaro per quanto dice il Nostro verso la fine di questo capitolo, dov'egli ne descrive la situazione. Ch'essa poi fosa, allora in potere degli Etoli, o al certo cogli Etoli collegata, si comprende così dal capo 42 di questo libro, come da xvii, 3 e da xviii, 2... Schweigh.

(180) Testuggini per riempire fosts. XIAśwas zwrsysłas le sppella il Nostro, perciocchè sotto d'esse riparavansi gli operai che colmavano i fossi con terriccio, il qual lavoro esprimesi pel verbo ziw. Testudines aggestitias il chiama Lipsio (Polioreta 1, dial. 8) con poca chiareza; meglio Vittuvio (x. 20) testudines ad congestionem fostarum; lo Schweigh, che noi abbiam seguito, i. fossis complendis, sebbeme x, 51 egii si valega della demonimazione ideata dal Lipsio. La testuggine acquandi loci caussa adoperata da Cesare (B. civ., iu, 2) nella oppugnazione di Marsiglia non sembra essere stata diversa dalla presente.

(181) Portico. Vedi la nota 156 del lib. 1, dove ho denominati i portici gallerie, conformandomi all'uso della milizia moderna.

(182) Far progredire le basi, cioè delle torri, che in greco han il nome proprio d'ir tanta de de ano grossi tavolati che moveansi sopra ruote, per cui agevolavasi il movimento di tutta la macchina verso la parte dove maggiore n'era il bisogno.

(183) Sessanta libbre. Tanani ales, del peso d'un talento, il quale secondo i calcoli dell'Ab. Barthélémy (Voy. du jeune Anach, L. vn., tav. 12), è eguale a 51 libbra e 6 once di Francia, peso di marca. I Romani le chiamavano ballistas centenarias, periocichè il talento pesava cento, ami centoventi delle loro libbre. V. Lips., Poliorect., ili. 3.

(184) Echino. Os Eχιναιτίκ (gli Echinei) seriese Polibio da Eχιναιτίκ, che secondo Stef. Biz. formato è da Eχιναίτες vero gentilizio d'Eχινικτίς διο non avendo considerato il Reiske dubitò se cotesto gentilizio si faccia dalla città di Tesseglia coal nomata, anzichè dalle inole Echine o Echinadi che sono presso Ptolia, da quali, conforme leggesi in Stefano, cavasi 'Eχινικτία.

ed Extradibs, e non altrimenti Extratibs. Del resto v'avea eziandio in Acarnania, se crediam a Stefano ed a Plinio (1v, 2), una città di questo nome; ma Strabone (1x, p. 433) e Tolemeo (11), 13) non rammentano che la tessalica.

(185) Publio Sulpicio Callo. « Questi essendo stato console l'anno di R. 545, fu verso la fine dell'anno mandato in Maccedonia a successore di Levino (V. Livio xxv1, 22). Allo stesso fu pel seguente anno prolungato l'impero con questa conditione, che licensiato fosse tutto l'escreito; da socii navali in fuori (Livio xxv1, 28). Gli Etoli pertanto, conforme dice Polibio in questo frammento, accostaronai ad Echino coll'escreito di terra, e Publio colla sua armata per costringer Filippo a deistere dalla oppugnazione; ma a nessuno di loro riusci di liberare la città ». Schweigh.

(186) Il fiume Eufrate. Antioco Magno, poich' cbbe debellati Molone ed Acheo, siccome vedenimo nel lib. v di queste storie, volse l'animo ad assoggettar i satrapi dell'Asia superiore, che incoraggiati da quella ribellione rinunziata gli aveano l'ubbidienza. A costoro appartenevan i satrapi dell' Armenia, e già nel libro antecedente cap. 25 riscontrammo Serse, regolo d'Armosata nell' Armenia superiore , arrendersi ad Antioco che assediava la sua capitale. Quindi è probabile, che dalla narrazione di questi fatti prendesse Polibio occasione di descriver il corso e le particolarità dell' Eufrate, che scaturisce in quel paese, ed io non sono punto contrario all'opinione del Reiske che questo frammento unito vada al summentovato del lib. viu, nè credo collo Schweigh, che il Nostro qui narrasse geste posteriori di parecchi anni, non essendo ragionevole il supporre che tanto tempo consumasse Antioco in una sola provincia, che abbandonata dall'appoggio della ribellione abbisognava della sola sua presenza per rientrar in dovere.

(187) E pe'luoghi che vengon appresso. I paesi per cui scorre l' Eufrate, innanzi di giugner a Babilonia, sono, a levente la Mesopotamia, a ponente la Siria, e dopo questa di rincontro alla provincia di Babilonia l'Arabia deserta, che, se non m' in-

(188) É soce. Parla Polibio di questa terminazione dell'Enfrate come di così ineresta. Diffatti ono e già nel ma Rosso ch' exos mette foce, sibbene nel golfo Persice con due o tre bocche. I fossi che anticamente gii davano comunicazione col mar Rosso pere che più non esistano. V. Clurere, introd. in univ. geogr., lib. v, 1, 25; Pinkerton, geogr. miv., vol. v, p. 46; Polib. v, 51, c col là nota 145.

(189) Al sorger delle canicole. « La stessa cosa, abbastanza comune, avea Polibio riferita del fiume Pò, 11, 16 ». Schweigh, (190) Pelle irrigazioni. Qui, al parere dello Schweigh., Polibio usò il vocabolo peralelenara citato da Esichio e da lui definito semplicemente : " le qualitate la certe macchine. Le quali macchine, crede l'anzidetto commentatore, che servissero pelle irrigazioni delle campagne vicine all' Eufrate, e fossero simili al ##λώ:see che riscontrasi in Erodoto, 1, 193; γ1, 119, e con cui gli Assirii attiguevan l'acqua pelle irrigazioni da' canali in che era diviso l' Eufrate : vocabolo che il ch. Mustoxidi rende per mazzacavallo, spiegato dalla Crusca, un legno che bilicato sopra un altro s'alsa e s'abbassa, e serve per attigner acqua da' pozzi: la qual interpretazione sembra giustificata dalla derivazione di 76xaror da 76 m7 (battere con un legno, o bastone). Se non che amò meglio lo Schweigh. di leggere 76 manor, e d'attribuirgli il senso di ruota, quale secondo Vitruvio ed Ulpiano usavano gli antichi per alzar pietre, acqua od altri oggetti, spingendole co' piedi. Ma, o l'uno o l'altro di questi significati si ammetta, che cosa ci hanno che fare i pozzi, indicati chiaramente dalla prima parte ( priale da pisas ) della parola che prendiamo ad esaminare? E quand'anche a' tempi del nostro Autore meno rozzo fosse il meccanismo per trar acqua dall' Eufrate, che nol fu nell' età d' Erodoto, e che a' mazzacavalli si fossero sostituite le ruote, della specie di quelle che servon allo stesso uso ne' maggiori fiumi d' Italia, segnatamente nell'Adige e

nel Po; egli non è anore provato che i Greci intendesero per βμπεια siffatte route, quando gli esempii che sen addocono. ce cui possono aggiognersi altri due tolti da Lucrezio, lib. 1ν, ν. 963, e da Plinio, vrun; 32, non rinvengonsi che presso sutori latini. Il prechè to sitimo, che lasciando a l'izrava: il assosincontestabile di bastone, legno, e considerando φisa sinonimo di λάπειε, posta fosta ripiena d' acqua sitopanta (V. Esichio alla νοce φisa); φιειδιβέπειον verrebbe a denotare uno strumento, quali sono le nostre trombe, con cui si vuotan i bastimenti e le buche dell' acqua che vi stegan. Allora non sarebbe versismile, che Polibio parlato avesse di coteste macchine in occasione delle irrigazioni dell' Eufrate.

(191) Il trasporto ec. Qui sembrami che lo Schweigh, preso abbia un solenne abbaglio. Serisse Polihio eun Baless ylysse Sas ?α, πομιδή, π. ?. λ., e quantunque il mentovato interpetre abhia tradotte queste parole nella sentenza che noi le esponemmo , dic' egli nelle note : Ita hoc dictum est , tanquam id fieri soleret. Ma riflettendo al zalayonus pes eslus las macius ( essendo le navi molto cariche ) che tosto segue , credette che in questo luogo trattasse il Nostro di qualche spedizione d' Antioco pell' Eufrate a seconda del fiume ; onde il es Balses , yl-2018a. verrebbe a significar, egli avvenne, ed il 771, allora, da noi renduto cotale stagione, sarebbe relativo a quell'avvenimento, e non allo spuntar delle capicole. Ma in primo luogo è il verbo συμβαίσει» e dal Nostro e da altri innumerevoli volte adoperato per mero riempitivo, che si aggiugne ad altro verbo per vezzo di lingua, senza che abbia il senso di solere, esser solito. Poscia è del tutto ipotetica e non punto necessaria pella intelligenza del testo e pella concordanza de' vocaboli la spedizione d' Antioco supposta dallo Schweigh.; e ben naturale è la conseguenza che , facendosi la diminuzione del fiume ad uopo delle irrigazioni nella stagione appunto in cui esso ha la maggior piena, il trasporto delle harche molto cariche per il medesimo debba allor essere lento.

(192) I Romani ec. « Sembra questo frammento appartener alla legazione che, per relazione di Livio (xxvit, 4), Marco Atlilo e Manlio Acilio eseguirono presso Tolemeo Filopatore l'anno di Roma 545 ». Reiske.

(193) Lo tatio siciliano. Sul ragguaglio di 5400 lire tornesi per talento, equivalgano 19 d'amme a l. 1. 19. 21. Quindi essendo lo staio siciliano due terzi dello staio veneto (V. l'annotazione 46 al citto in ), veniva quest' ultimo a pagarsi l. 1. 25 % prezzo al cetto esorbitante, massimamente per que tempi. Valevansi i Romani pel frumento della misura siciliana, perciocchè la Sicilia era coiniderata il granaio dell' Italia.

(195) Arsinoe. « Fra le molte ciutà di questo nome, quella che Stef. Biz. pone nell'ottavo luogo è, a detta sua, l'etolica. Negli estratti Valesiani (xxx, 14) è dessa chiamata Arsinoia. Forse parrò Polibio in questo libro nono le stragi che menarono gli Etoli presso Arsinoc, delle quali fa egli poscia menzione di passaggio al luogo ciuta». Schweigh.

(195) Atella. Espugnata che fu Capua, s' arresero a' Romani Atella e Calazia, conforme narra Livio, xxvi, 16.

(195) Forumas. Suppose lo Schweigh, che Polibie rammentata abhia questa città in occasione della guerra che giusta Liv., xxv., 25, Filippo mosse a' Traci in sull'incominciare dell'anno di R. 551. – Qui aggiugne lo stesso Schweigh. in una nota sppih del testo la città di Xuvia., Sinia, omessa dagli altri editori di Polibio, della quale dies Stefano che apparteneva alla Tessgifa, citando il nono libro del nostro Autore. V avea presso di tei una palude dello stesso nome, che appellavasi ancora Bebeide, e vogliona alcuni che l'amidetta città fosse coal chiamata, perciocchi era comune ξυτί, « » « » « il se Segifa de alla Becria. Vedi lo Scolista d' Apollonio Rodio al lib. 1, v. 68.

FINE BELLE ANNOTAZIONI AGLI AVANZI DEL LIBRO NONO.



## DELLE STORIE

## DI POLIBIO DA MEGALOPOLI.

## AVANZI DEL LIBRO DECIMO.

I. (1) TUTTA la costa d'Italia dallo stretto e da Regio si- Estr. ant. no a Taranto pello spazio d'oltre duemila stadii, è al Olimp. tutto senza porti , se si eccettui quello di Taranto, ch'è CXLII, iii voltato verso il mar di Sicilia, e guarda la Grecia. Ha di R. quel tratto popolosissime nazioni barbare e città greche molto nobili : chè i Bruzii, i Lucani, ed (2) alcune parti de' Daunii, e i (3) Calabri e molti altri abitano quella regione d' Italia. Occupan altresì cotesta spiaggia le greche città di Regio, Caulonia, Locri, Crotona, Metaponto e Turio. Così chi dalla Sicilia o dalla Grecia và ad alcuno de' mentovati luoghi, di necessità afferra nel porto di Taranto, e le permute ed i traffichi con tutti gli abitanti di quel lato dell'Italia si fanno in quella città. E puossi arguir dell'opportunità di tal sito dalla prosperità de' Crotoniati, i quali avendo stazioni navali pella state soltanto, ed una proda assai ristretta,

A. d. R. si sono procacciati grandi dovizie per nescun' altra via 545 che per la buona loro situazione, la quale pertanto non può punto paragonarsi a' porti cel al sito di Taranto. È pur in buona posizione per rispetto a' porti del-l' Adriatico, sebbene più ancora il fosse in addietro. Imperciocchè dal promontorio della Iapigia sin (4) a Siponto, chiunque da' lidi opposti facea vela pell'Italia tragittava a Taranto, e servivasi di questa città come d'un emporio (5) pe' commercii e pe' passaggi, la città di Brindisi non essendo per anche fabbricata. Laonde Fabio Massimo, reputando di grande importanza l'impresa di Taranto, lasciata ogni altra cosa, rivolse a questa parte tutti i suoi pensieri.

Estr. Vales-, poscia ant.

II. (6) Essendo noi per narrar le geste di Scipione in Ispagna, ed in generale tutto ciò ch' egli operò nella sna vita, stimammo necessario di richiamar pria l'attenzione de' leggitori alla condotta ed all' indole di quest' uomo. Imperciocchè, siccom'egli fu quasi il più illustre capitano di quanti lo precedettero, così tutti cercano di sapere chi egli era, e da qual indole o pratica degli affari (7) egli mosse ad eseguir tali e tante azioni. Ma son essi costretti a rimanersi nell'ignoranza e nelle false opinioni, perciocchè quelli che scrissero di lui molto deviarono dalla verità. Che (8) retto sia pertanto ciò che ora diciamo, manifesto rendesi pella nostra narrazione a chi apprezzar può le bellissime e audacissime sue azioni. Gli altri tutti lo rappresentano come un uomo fortunato, che il più delle volte senza ragione ed a caso conduce a buon fine i suoi disegni, credendo essere siffatti uomini quasichè più divini ed ammirabili di quelli che ogni cosa fanno ragionevolmente. Ma A. di R. non sanno essi che delle anzidette cose l'una è degna di lode, l'altra rende felice; e questa al volgo eziandio è comune, laddove ciò che merita lode proprio è di coloro che hanno senno c prudenza, i quali è da credersi che sieno i più divini e agli Dci più cari. A me sembra Scipione aver avuta la stessa indole e condotta di Licurgo legislatore de' Lacedemoni : chè non hassi a credere che Licurgo fosse superstizioso, e nel costituire la repubblica de' Lacedemoni in tutto attaccato (o) alla Pizia, nè che Scipione da sogni ed augurii si facesse a procacciar alla sua patria tanto potere. Ma vedevan ambidue che la maggior parte degli nomini non ammettono facilmente (10) ciò ch'è contrario alla propria aspettazione, nè usano d'esporsi a'pericoli senza che qualche speranza dal cielo li conforti; quindi Licurgo sostenendo sempre le sue imprese colla voce della Pizia, rendette i suoi divisamenti più accetti e accreditati; e Scipione egualmente, (11) insinuando sempre nel volgo l'opinione, ch'egli accingevasi alle imprese per inspirazione divina, faceva la gente a lui soggetta più coraggiosa e pronta a cimentarsi ne' pericoli. E ch' egli eseguisse tutto con giudizio e previdenza, e che l'esito delle suc azioni fosse sempre conforme alla ragione, sarà chiaro per ciò che verremo dicendo.

III. Couciossiaché tutti confessino esser egli stato benefico e maguanimo; e che fosse sagace e sobrio, e la mente con intensione dirizzasse a ciò che proponevasi, nessuno meglio concederà che chi seco lui visse, e l'indole sua contemplò in piena luce. Fra i quali fu Caio

A. di R. Lelio, che da giovine ebbe parte ad ogni suo fatto e 545 detto sino alla morte, ed in cotal opinione intorno a lui (12) m'indusse, sembrandomi ch'egli dicesse cose verisimili, e che accordavansi colle sue geste, (13) Imperciocchè narrava egli, che il primo fatto insigue di Publio fu allorquando il padre di lui sostenne un combattimento di cavalleria contro Annibale (14) presso al fiume Pò. Aveva egli in quel tempo circa diciassett' anni, ed era la prima volta uscito in campo, avendogli dato il padre per sicurezza una squadra di eletti cavalieri. Veggendo il genitore in battaglia con due o tre cavalli circondato da'nemici, e pericolosamente ferito, dapprincipio esortava i suoi a soccorrerlo; ma trepidando questi pella moltitudine degli avversarii che stavan dattorno, lanciossi con temerario ardire nella calca; poscia costretti essendo gli altri ancora a far impressione, i nemici spaventati dileguaronsi, e Publio inaspettatamente scampato, fu il primo ad appellar suo figlio salvatore, udendo tutti. Salito adunque pell'anzidetta fazione in fama indubitata di valore, si espose in appresso colla persona ad ogni pericolo, quando la patria a lui (15) appoggiava tutte le sue speranze; locchè non è proprio d'un duce che nella fortuna sola s'affida, sibbene d'uno che con prudenza si governa.

> IV. Indi , avendo (16) un fratello maggiore per nome Lucio, il quale ambiva l' edilità (magistrato quasi il più cospicuo a cui presso i Romani aspirar può un giorine), ed essendo costume di crear due patrizii; siccome allora molti competevano, così dapprima non osò di gareggiar col fratello pella stessa dignità. Ma avvicina

tosi il di dell'elezione, giudicando dall'inclinazione del A. di R. volgo, che il fratello non avrebbe di leggeri ottennto cotal magistrato, e veggendo insieme grande verso di sè la benevolenza del popolo, nè stimando altro mezzo atto a fargli conseguire l'intento che di chiederlo amendue d'accordo, concepì questo pensiero. Vedeva egli la madre girar pei tempii, e sacrificar agli Dei pel fratello, e dimostrarsi in tutto grandemente ansiosa dell'avvenire. Costei gli stava sovra le altre cose a cnore, chè il padre (17) era allora navigato in Ispagna, spedito per capitano alle anzidette fazioni. Le disse adunque, come due volte veduto avea lo stesso sogno; perciocchè eragli paruto esser creato edile in un col fratello, c con lui dal foro (18) salito a casa; colà fosse loro venuta in contro la madre sulla porta e gli avesse abbracciati e baciati. Accolse essa il suo discorso (19) con femminile tenerezza, e proruppe in queste parole: Mi venisse pur veduto siffato giorno! Ed egli: Vuoi madre, disse, che ne facciam la prova? Vi acconsentì ella, stimando ch'egli a tanto non si sarebbe arrischiato, ma che alludendo all'occasione scherzasse come colui ch'era molto giovine. Allora le chiese che tosto gli preparasse una toga candida, conforme è costume di quelli che ambiscono un magistrato.

V. Essa pertanto non vi pensava neppure: ma Scipione indossato (20) allora pella prima volta il candido vestito, mentre che la madre ancor dormiva, venne nel foro. La moltitudine, e per essere la cosa inaspettata, e e perchè già gli era affezionata, il ricevette con (21) istupor e plauvo, e poscia, progredendo egli verso il luogo 545

A. di R. destinato e collocandosi accanto al fratello, conferì non solo a Publio il magistrato, ma al fratello ancora per cagione di lui, e vennero amendue a casa creati edili. Riferita incontanente la nuova alla madre, essa tutta gongolando di gioia andò lor incontro sulla porta, ed abbracciò i giovani con trasporto. Per tal avvenimento sembrò a tutti quelli che pria udito aveano (22) de'suoi sogni, che Publio non solo dormendo, ma eziandio desto e di giorno parlasse cogli Dei. (23) Non aveva egli pertanto siffatte cose sognate; sibbene essendo benefico, liberale ed affabile con chiunque gli si rappresentava, argomentò che gli sarebbe valuta la benevolenza del volgo. Quindi acconciandosi destramente all'occasione offertagli dal popolo e dalla madre, non solo conseguì il suo proponimento, ma sembrò anche operare con qualche inspirazione divina. Impereiocchè chi non può conoscer accuratamente le opportunità e le cause e le disposizioni delle singole cose, o per abbiezione di natura, o per inesperienza ed infingardaggine, riferisce agli Dei o alla fortuna le cagioni di ciò che con mente perspicace gli nomini eseguiscono per forza di raziocinio e di previdenza. Questo sia detto in grazia de' leggitori, affinchè non prestino fede all' opinione falsamente invalsa circa Scipione, e rigettino ciò che in lui fu di più grave e più bello, cioè a dire l'abilità dell'ingegno e l'industria. La qual cosa apparisce ancor maggiormente dalle sue geste.

VI. Publio adunque raccolti i soldati, gli esortò a non isbigottire della (24) toecata sconfitta; i Romani non essere giammai stati vinti col valore da' Cartaginesi;

sibbene pel tradimento de' Celtiberi, e (25) pella pro- A. di R. pria temerità esser i capitani rimasi l'uno dall' altro separati, fidatisi della costoro alleanza. Amendue coteste cose trovarsi ora presso i nemici, i quali accampati sono in molta distanza gli uni dagli altri, e trattando i socii con insolenza se li rendono tutti alieni, e procacciansi la loro inimicizia. Il perchè alcuni aver già mandati a sè oratori, e gli altri come prima potranno prender ardire, e li vedranno passar il fiume, essere per venire di buon grado, non tanto per benevolenza verso i Romani, quanto per brama di vendicarsi degl'insulti de' Cartaginesi. Ma ciò che più monta, essere fra di loro in discordia i duci degli avversarii, e non voler (26) venire ad un final cimento con forze unite, e pugnando partitamente di leggeri potersi vincere. A ciò dunque riguardando passassero animosamente il fiume; chè delle successive operazioni si assumerebbe egli la cura cogli altri duci. Ciò detto, lasciò il collega (27) Marco con tremila fanti e (28) cinquecento cavalli al passo, a sussidio degli alleati di qua del fiume, ed egli traghettò il resto dell'esercito, nascondendo a tutti il suo disegno; dappoiche avea stabilito di non far nulla di ciò ch'ebbe detto alla moltitudine, ed erasi proposto d'assediar all'improvviso Cartagine di Spagna. La qual cosa può servire di prima e maggior prova dell'opinione da noi testè enunziata; sendochè aveva egli (29) venzette anni, quando la prima volta imprese geste tali che tutti reputavan affatto disperate pella grandezza delle sconfitte passate. Poscia datosi a questo partito, lasciò ogni consilio comune e che a tutti potea pararsi dinanzi, e di545 di R. visò e si propose d'eseguir cose che (30) non erano sospette a' nemici, nè facilmente note ad altri duci ; nessuna disgiunta dal più rigoroso raziocinio.

VII. Imperciocchè sin dapprincipio informatosi ancor in Roma d'ogni cosa, e risaputo mercè di accurate indagini il tradimento de' Celtiberi, e come le patrie legioni eransi sbandate, ed argomentandone, che quindi era derivata la sciagura di suo padre; non si lasciò sgomentare da' Cartaginesi, nè cadde d'animo, siccome i più facevano. Sentito poi, che i socii di qua dell' Ebro rimanevano fedeli, e che i duci de' Cartaginesi eran tra loro in discordia, e maltrattavano i popoli a loro soggetti; pieno d'ardimento accingevasi alla spedizione, non affidato alla fortuna, ma sibbene alla ragione. Giunto in Ispagna, tutti (31) spiando ed interrogando ciascheduno circa gli avversarii, trovò le forze de' Cartaginesi divise in tre parti : una delle quali sotto Magone riseppe che soggiornava di qua delle colonne d'Ercole nel così detto Cunco, (32) la seconda capitanata da Asdrubale presso la foce del fiume Tago in Lusitania, mentre che l'altro Asdrubale colla terza assediava una città nella Carpetania, (33) e che nessuno degli anzidetti era meno di dieci giorni distante da Cartagine Nuova, Stimava dunque, che ove si fosse affrontato in battaglia co'nemici, (34) combattendo con tutti uniti corso avrebbe grandissimo rischio, così per le sconfitte de' suoi antecessori, come perchè gli avversarii di gran lunga in numero lo superavano, e se affrettato si fosse d'attaccame un solo, messo che l'avrebbe in fuga, temea, non sopraggiugnendo le altre forze egli rimanesse interchiuso, e

cadesse nella medesima disgrazia dello zio Caio e del A. di R. padre Publio. Il perchè rifiutò questo partito.

VIII. Ma come riseppe che l'anzidetta Cartagine recava agli avversarii grandissimi agi, ed (35) a sè gravissimi danni nella guerra presente, fece intorno a lei le più minute investigazioni presso chi ne avea cognizione, mentr'era alle stanze, (36) ed intese primieramente, come quasi sola di tutte le città della Spagna aveva un porto capace d'armata e di forze navali, e come opportunissima è la sua situazione a'Cartaginesi per tragittar dall'Africa e passar l'alto mare; (37) indi che i Cartaginesi avean in cotesta città grande quantità di danari, e tutte le salmerie dell'esercito, e gli statichi ancora di tutta la Spagna; e ciò che maggiormente montava, come la rocca era guardata da (38) circa mille combattenti, perciocchè nessuno supponeva giammai, che padroni essendo i Cartaginesi di quasi tutta la Spagna, alcuno si fosse neppur ideato d'assediare siffatta città. Conobbe innoltre come l'altra moltitudine che v'avea grandissima, consisteva in artigiani, facchini e marinai, alienissima da ogni perizia di guerra, e tale, ch' egli credea dover nuocere alla città , ov'egli di repente fosse comparso. Nè erangli ignote la posizione e le fortificazioni di Cartagine, e la natura dello stagno che la circonda, avendo per mezzo di alcuni pescatori che colà escrcitavano il lor mestiere, rinvergato, che lo stagno era quasi tutto paludoso e nella maggior parte guazzabile; ma che specialmente ogni giorno verso sera l'acqua tanto (39) si ritirava. Donde argui, che se mandato avesse ad effetto il suo disegno, non solo offenderebbe gli avversarii, ma

4. di R. procaccerebbe un gran vantaggio alle proprie bisogue, 645 e fallendogli l'impresa salvar potrebbe i suoi per esser padrone del mare, ove assicurati avesse gli alloggiamenti: e ciò era agevole, dappoiebè le forze degli avversarii distratte erano in molta distanza. Quindi, lasciata stare ogni altra cosa, di questo apparecchio tutto occupossi, finch'era ne' quartieri.

IX. E tal impresa macchinando, e nell'età che testè dissi , Scipione a tutti la celava fuorchè a Caio Lelio , finchè egli stesso giudicò (40) un tratto di doverla palesare. Ora sebbene gli storici confessano che Scipione ragionando pervenisse a questi divisamenti, quando giungono alla fine del racconto, non so come, riferiscono i feliei successi non alla persona e previdenza di lui, ma agli Dei ed alla fortuna; e ciò contra ogni probabilità e la testimonianza di quelli che con lui vissero, ed avendo Scipione stesso (41) nella lettera che scrisse a Filippo chiaramente esposto, come guidato da' ragionamenti, che abbiamo di sopra addotti, egli impresi abbia in generale gli affari di Spagna, ed in particolare l'assedio di Cartagine. Del resto diede a Caio Lelio ordine segreto di navigar alla volta della mentovata città: perciocchè questi solo era conseio del disegno, conforme dissi di sopra. Egli stesso colle forze di terra marciò indefessamente, ed eran queste venticinque mila fanti e due mila cinquecento cavalli. Giunto colà il settimo giorno, accampossi verso la parte settentrionale della città, ed il lato esterno dell'aecampamento eircondò di fosso e di doppio steccato da (42) mar a mare; (43) ma il lato che guardava la città non afforzò punto, dappoichè la natura stessa del loogo gli forniva sufficiente si- A. di R. curezza. — Ma dovendu noi narrare l'assedio e la presa 545 della città, stimiamo necessario di porre in qualche modo sotto gli occhi a'leggitori, così i luoghi a quella vicini, come la posizione di lci stessa.

X. Giace Cartagine nel mezzo della spiaggia marittima della Spagna in un seno cli'è volto (44) al vento libeccio e che s'interna venti (45) stadii, ed ha nell' entrata la larghezza di dieci. Tutto il seno ha l'aspetto d'un porto per questa causa. È una (46) isola alla sua bocca, che lascia un ingresso ristretto da amendue le parti. Siccome questa riceve il fiotto dall'alto mare, così il seno intiero è in calma, se non che in quanto i libecci penetrando per amendue gl'ingressi vi eccitano maretta; ma gli altri venti non alzan onde per cagione del continente che lo circonda. Nel fondo del seno sporge in fuori nn monte a guisa di penisola, sul quale giace la città, cinta dal mare a levante ed a mezzodì, e a ponente dallo stagno, che occupa innoltre alquanto della parte settentrionale, per modo che il rimanente spazio sino al mare ch' è dall' altro lato, e che unisce la città al continente, non è maggiore di due stadii. La città stessa è nel mezzo (47) avvallata, ed al fianco meridionale ha un accesso piano dal mare; nel resto è circondata da colline, di cui duc sono (48) montuose ed aspre, e le altre tre molto più basse, (49) scogliose e di malagevole salita. Di queste la più grande la fiancheggia da levante, e s'estende sino al mare; su lei è fabbricato il tempio d'Esculapio. Di rincontro ad essa da ponente ergesi una che ha la stessa posizione, POLIBIO, tom. IF. 13

A. di. R. e sulla quale è costrutta una regia magnifica, che dicon 645 aver fatta (50) Asdrubale, allorquando ambiva la potesta monarchica. Le (51) sommità degli altri tre minori colli ne cingono la parte settentrionale; quella che guarda a levante chiamasi di Vulcano; la prossima a questa di (52) Alete, il quale fama è, che trovate avendo le (53) miniere d'argento, abbia conseguiti onori divini; la terza è appellata di Saturno. Perchè lo stagno confluir possa nel mar aggiacente, essi fatto un (54) lavoro a comodo di quelli che pratican il màre. (55) Sul taglio del ciglione che li divide è fabbricato un ponte, affinchè i giumenti e le carra possano recar dalla campagna le cose necessarie.

XI. (56) Tal essendo la disposizione de' luoghi, era il campo romano nel lato interno assicurato senza fortificazioni dallo stagno, e dall'altra parte del mare. Lo spazio fra questi, che unisce la città al continente, e che corrispondeva alla metà de' suoi alloggiamenti, lasciò senza steccato, o per (57) recare sbigottimento, o per agevolar la esecuzione del suo disegno, e poter senza impedimento uscir del campo e ritirarsi. Il circnito della città non era in addietro maggiore di venti stadii. E non ignoro che molti dicono quaranta; ma ciò è falso: che noi l'asseriamo non per fama, ma dopo aver co' proprii occhi attentamente esaminati i luoghi. Ora è ancor più ristretto. - Scipione, giunta che fu l'armata al tempo dovuto, ragunò i soldati e incominciò ad aringarli, non valendosi d'altre ragioni che di quelle ond'egli stesso era stato persuaso a far ciò che abbiamo testè partitamente rammentato. Dimostrando che possibil era l'escuzione dell'impresa, e sommaria - d. di R. mente indicando l' abbassamento che agli avversarii e 545 l'incremento che a loro deriverebbe dalla vittoria, promise corone d'oro a' primi che salirebbono sul muro, ed i consueti doni a chi farebbe qualche segnalata prodezza. Finalmente disse avergli sin dapprincipio Nettuno additata questa impresa, standogli aceanto nel sono , e promettendogli che l'avvebbe manifestamente assistito nel tempo dell'azione, per modo che a tutto l'esercito evidente sarebbe il prò da lui recato. (58) Cotesta esortazione, così pelle ragioni stringenti che contenca, come pella promissione delle corone d'oro, ed oltre a tutto pella provvidenza del Nume, inspirò alle milizie un fevore e zelo grandissimo.

XII, Il giorno appresso circondò la città dalla parte del mare colle navi, provvedute d'ogni maniera d'arme da getto, e ne diede l'incarico a C. Lelio. Per terra unì gli uomini più robusti, in numero di circa due mila, a quelli che portavano le scale, ed incominciò l'assedio all' ora terza. Magone che avea il comando della città, divisc il corpo de' mille, e metà ne lasciò nella rocca, gli altri schierò sulla collina volta a levante. I più forti fra gli abitanti intorno a due mila, forniti delle armi che si trovavano in città, (59) colloeò alla porta che conduceva all' (60) istmo ed al campo de' nemici : agli altri ordinò, che secondo la loro possa recassero soccorso ad ogni parte del muro. Come Scipione (61) indicar fece colle trombe il tempo dell'assalto, mandò Magone gli armati fuori della porta, persuaso che spaventerebbe gli avversarii, e al tutto sconcerebbe il lor

A. di R. disegno. Gettatisi adunque costoro gagliardamente su quelli che usciti degli alloggiamenti eransi sull'istmo schicrati, nacque feroce battaglia, e siere grida alzaronsi da ambe le parti, confortando gli uni dal campo, gli altri dalla città i suoi alla pugna. Ma non erano simili gli aiuti che accorrevano, perciocchè a' Cartaginesi giugnevano da una sola porta, e dalla distanza di quasi due stadii, laddove a' Romani eran alla mano e da molti luoghi venivano: quindo la battaglia non era cguale. Conciossiachè Scipione a bello studio ponesse i suoi presso all'accampamento, affine d'attirar i nemici al punto più lontano, sapendo bene, che ove distruggesse costoro ch' eran come (62) il nerbo della moltitudine urbana, ogni cosa anderebbe a soqquadro, e nessuno di quelli di dentro arrischiato sarebbesi ad uscir fuori della porta. (63) Ciò nondimeno rimase per qualche tempo il combattimento indeciso, essendo da ambe le parti sostenuto dalla gente più scelta, Finalmente i Cartaginesi spinti dalla forza superiore, perciocchè dal campo sempre nuove milizie arrivavano, andaron in volta. E molti di loro perirono nell'atto della battaglia e nella ritirata; ma i più l'un l'altro conculcarono mentre che entravan a precipizio per la porta. A questo caso la turba della città tanto sbigotti, che fuggi dalle mura. Per poco allora i Romani non s'introdussero a furia nella città in un con quelli che fuggivano: ad ogni modo appoggiarono le scale al muro con sicurezza.

> XIII. (64) Scipione esponevasi bensì a' pericoli, ma il faceva, per quanto cra possibile, cautamente; perciocchè avea seco tre scudieri, i quali accostando a lui

gli scudi , c coprendolo dalla banda del muro , gli A. di R. procacciavano sicurezza. Il perchè passando presso a' fianchi, e salendo le alture, molto contribuiva alla fazione: chè veggendo tutto ciò che accadeva, ed essendo ad un tempo da tutti veduto, ispirava coraggio a' combattenti. Donde avveniva che nulla mancava di quanto era d'uopo alla pugna; ma non sì tosto l'occasione presente indicava a lui qualche bisogno, che incontanente tutti d'accordo eseguivan il loro doverc. Fattisi adunque i primi arditamente a salir le scale, non tanto la moltitudine de' difensori rendea pericoloso l'assalto . quanto l'altezza delle mura : quindi i difensori , veggendo la (65) difficoltà del caso, vieppiù inanimivausi. Imperciocchè alcune scale rompevansi, su cui, (66) per essere graudi, molti insieme salivano; sovra le altre per cagione dell'altezza erano colti da vertigine i primi che vi ascendevano, i quali, per poco che resistevano quelli delle mura, gittavano giù sè stessi. Quando poi lanciavano da' merli travi o altre cose simili, tutti insieme eran giù tratti e stramazzavan al suolo. Tuttavia a malgrado di queste contrarietà nulla potè rattener la furia e l'impeto de' Romani; ma appena caduti i primi, occupavan i vicini il posto vacante. Essendo pertanto il giorno già innoltrato, ed i soldati (67) stracchi da' patimenti, il capitano fece suonar a raccolta.

XIV. Quelli di dentro esultavano, credendo d'aver (68) rispinto il pericolo. Ma Scipione aspettando il tempo della bassa marca, preparò dalla parte dello stagno cinquecento nomini con scale, c presso alla porta ed all'istmo pose soldati freschi, ed aringatili diede loro

198

A. di R. più scale (60) di prima, per modo che pieno era tutto all'intorno il muro di gente che saliva. Come fu dato il segno dell'assalto, e da tutte le parti accostaronsi le scale animosamente, grande turbamento e costernazione invase gli assediati; pereioechè stimandosi liberati da ogui molestia videro rinnovarsi il pericolo per altro attaceo. E difettando già d'armi da getto, e scoraggiati insieme dalla quantità de' morti, cra lor grave il caso: tuttavia difendevansi possibilmente. Era il combattimento sulle scale nel maggior fervore, quando incominciò il mare a ritirarsi. Le parti estreme dello stagno l'acqua abbandonò a poeo a poeo, ma (70) per la bocca sgorgava la corrente densa e copiosa nel mar vicino, a tale che ineredibile riusciva la faccenda a chi senza esserne informato la riguardava. Scipione, avendo pronte le (71) guide, confortava ad entrar quelli ch' cran a tal uopo apparecchiati: che era egli nato fatto, se per alcuna cosa giammai, al certo per inspirar ardire, (72) e per transfonder i suoi affetti nelle persone ch'esortava. Allora ubbidendogli i soldati, ed a gara guadando il palude, tutto l'escreito supponeva che una provvidenza divina avesse condotto l'avvenimento. Laonde rammentandosi di Nettuno e delle promesse che avea lor fatte Scipione nell'aringarli, tanto animo presero, che affoltandosi intorno alla porta e facendo forza incominciarono a tagliar di fuori gli usci con mannaie ed asce. Quelli che per il pantano avvicinavansi al muro c trovavan i merli vuoti di gente, non solo appliearono le scale impunemente, ma occuparon eziandio il muro, salcudovi senza combattere; dappoichè quelli di dentro tratti crano ad altri luogbi, e singolarmente all'istmo ed A. di R. alla porta che vi riesce, non immaginandosi mai che i 545 nemici si appresserebbono al muro dal lato dello stagno. Ma il più si cra, che pelle grida disordinate e per la folla confusa non poteasi nè udir nè veder nulla di ciò che facca mestieri.

XV. I Romani, impossessatisi delle mura, dapprima le corsero in giro, gittandone giù i nemici nel passaggio, aiutati grandemente a quest' uopo dal (73) genere dell'armadura. Giunti che furono alla porta, discesero e tagliarono le leve, e quelli di fuori entrarono: quelli che dalla parte dell'istmo in su spingevansi pelle seale, superati già i difensori, salirono su' merli. Ed alla fine furono in questo modo espugnate le mura, e il colle verso levante presero quelli ch' entrarono pella porta, discaeciatone il presidio. Scipione, poichè credette essersi introdotto un numero sufficiente de' suoi. (76) mandò la maggior parte di loro, secondo il costume de' Romani, addosso a' cittadini, ordinando d'uccidere tutti quelli che riscontrassero, e di non risparmiare nessuno, nè di muover alla preda, finattantochè non ne fosse dato il segnale. Fanno essi ciò, a mio eredere, per incuter terrore. Quindi veggonsi sovente, quando i Romani prendono una città, non solo gli uomini nceisi, ma eziandio i eani spaccati in duc, e (75) gli altri animali tagliati a pezzi; la qual cosa allora fu molto estesa pella quantità grande degli individui che fu trovata. Egli eon mille uomini andò verso la rocca, e come s'avvieinò, Magone dapprima si mise alla difesa; ma conosciuto poscia ehe la città era già assolutamente presa,

A. di R. mandò a trattar pella sua salvezza, e consegnò la rocca. 545 Ciò fatto e datosi il segno, cessarono dalle uccisioni e corsero al saccheggio. Sopraggiunto il buio, quelli ch'erano negli alloggiamenti vi rimasero, conì essendo lor imposto, ed il capitano pernottò co'suoi mille nella rocca. Gli altri chiamati fuori delle case da' tribuni, ebber ordine di ammassar nel foro gli effetti rapiti, insegna per insegna, e di dormirvi accanto. I veliti foce venir dal campo, e li posc sul colle situato a levante. Per tal guisa i Romani impadronironsi della Cartagine di Spagna.

XVI. Il di vegnente, ragunate nel foro le salmerie di quelli che avean militato co'Cartaginesi, e le suppellettili de'cittadini e degli (76) artigiani, i tribuni le divisero alle proprie legioni, siccome presso di loro si costuma, Tal è l'amministrazione de' Romani nell'espugnazione delle città. Quando separano per questa faccenda di ciascheduna (77) insegna un numero d'uomini proporzionato alla grandezza della città, quando gli staccan per insegne. Nè mai destinan a tal uopo più della metà; mentre che gli altri stanno nelle file alle riscosse, talvolta fuori della città, tal altra dentro; per modo che sempre si mostrino. Essendo l'escrcito diviso il più delle volte in due legioni romane, ed in due degli alleati, e qualche fiata, sebbene di rado, trovandosenc unite quattro, tutti quelli che separati furono per dar il sacco recano la preda, ciascheduno alla propria legione. (78) Ciò fatto, i tribuni la dividon a tutti per eguali porzioni, non solo a quelli che rimasi sono alle riscosse, ma a quelli ancora che guardano le tende, cd agl'infermi, ed a quelli che sono stati spediti per qualche servigio. A. di R. E che nessuno alienerà nulla del bottino, ma che serberanno la fede, giurano (73) tutti quando la prima
volta si ragunano negli alloggiamenti, per andare sul
suolo nemico: del qual particolare abbiamo distesamente parlato, ove (80) ragionammo del governo de'
Romani. Del resto, siccome l'una metà rivolgesi alla
preda, mentre l'altra guarda le file in sussidio di quella;
così non accade giammai che i Romani per avidità vengan in pericolo di perdere tutto. Imperciocchè non diffidando essi l'uno dell' altro circa la speranza di conseguir il bottino, ma avendo per fermo che egual porzione toccherà, così a quelli che rimangono, come a
quelli che saccheggiano; nessuno abbandona le file,
locchè suole apportar adi altri eravissimo danno.

XVII. Conciossiachè, assoggettandosi gli uomini a fatiche e pericoli per cagione del guadagno, egli è minifesto, che quando giugne siffatta occasione, quelli che rimangono nelle stazioni o nel campo, a malgrado loro se ne debbano astencre, dappoichè presso la maggior parte de' popoli tutto ciò che viene presso la di chi se ne impossessa. Che quand'anche un monarca sovratutto, od un capitano comandasse di portare (81) scrupolosamente la preda in un cumulo, tuttavia cinscheduno crederebbe suo checchè potesse nascondere. Quindi ove il maggior numero corre a quella volta, nè può esser frenato, l'esercito tutto è messo a repentaglio. E molti, poichè à riuscita loro a huon fine l'impresa, invadendo gli alloggiamenti de' nemici, o occupando quache città, non solo ne furono scaccial, ma andaron al-

A. di R. tresì in rotta per nessun' altra cagione che l'anzidetta. 545 Laonde debbon i duci intorno a questo particolare avere la maggior cura e far i maggiori provvedimenti, affinchè, per quanto è possibile, i soldati concepiscano la speranza che la preda sarà divisa egualmente, ove cotal occasione si affacci. Erano i tribuni occupati in distribuir le spoglie, quando il supremo duce romano, poichè furono raccolti i prigioni, che sommavano (82) poco meno di diecimila, ordinò elie si separassero dapprima i cittadini d'ambi i sessi, ed i loro figli, poscia gli artigiani, Ciò fatto esortò i cittadini ad esser amici de' Romani, ed a rammentarsi del beneficio, e tutti lasciolli andare alle proprie abitazioni. Costoro lagrimando insieme e rallegrandosi dell'inaspettata salvezza, prostratisi dinanzi al capitano, se ne partirono. Agli artigiani disse, che al presente crano proprictà del popolo di Roma, ed a quelli che nell' esercizio delle loro arti si dimostrerebbono affezionati e zelanti, promise la libertà, ove la guerra contro i Cartaginesi fosse per sortir un esito felice. Questi comandò che fossero inscritti presso il questore, dando ad ogni trenta di loro un curatore: che tutti ascendevano a circa duemila, (83) Fra gli altri prigioni clesse i più robusti, ed i più vegeti per forma e per ctà, c li mescolò colle sue (84) ciurme, c (85) crescinti della metà tutti i marinai che già avca, riempiè eziandio le navi catturate, per modo che eran in ogni vascello poco meno che due cotanti di prima: che a diciotto (86) ascendevan i presi, e quelli di prima a trentacinque. A questi pure promise la libertà, se servito avessero colla (87) stessa benevolenza e devozione, poichè debellali fossero i Cartaginesi. (88) Trat. A. di R. tando in tal guisa i prigioni, grande benevolenza e fede inspirò a' cittadini, così verso di sè, come verso il comune de' Romani, grande animo aggiunse agli operai pella speranza della libertà, e mereè della sna provvidenza si valse dell'occasione per aumentare della metà la forza navale.

XVIII. Indi separò dalla turba de' prigioni (89) Magone ed i Cartaginesi che con lui erano : chè v'avea fra quelli duc del consiglio (90) de' vecchi, e quindici del senato. Costoro diede a Caio Lelio imponendogli d'aver di loro la cura conveniente. Di poi fece venir gli (01) statichi, ch'eran oltre trecento, ed i fanciulli ad uno ad uno accostò a sè ed accarezzò e confortolli, dicendo loro che fra pochi giorni vedrebbono i genitori. Agli altri tutti in comune diede animo, ed csortolli a seriver pelle proprie città a' loro parenti; in primo luogo com'crano salvi e stavano bene; poseia come i Romani restituirli volcan tutti in buono stato alle loro casc, ove i loro propinqui abbracciassero la società co' Romani. Avendo ciò detto, ed apparecchiate già in addietro fra le spoglie le più preziose confacenti al proposito, ne regalò ciascheduno secondo il sesso e l'ctà, le fanciulle di ornamenti (92) da capo e maniglie, ed i giovani di (93) scimitarre e spade. Fra le prigioniere la moglie di Mandonio, ch'era fratello d'Indibile re degl' Ilergeti, gli si gittò a' picdi e supplicollo con lagrime d'aver al suo decoro maggior rispetto che non ebbero i Cartaginesi; ond'egli intenerito dimandò che cosa le mancava del necessario? Ed (94) era la donna attempata e di presenza

A. di R. veneranda. Tacendo essa, chiamò quelli ch'erano deputati alla cura delle donne. Venuti costoro, e significando, che i Cartaginesi le provvedeano abbondevolmente di ciò che abbisognavano, la donna abbracciò di bel nuovo le sue ginoechia, e ripetè le stesse parole. Publio ancor maggiormente stupi, ed immaginandosi, che coloro i quali incaricati erano di siffatta cura fossero negligenti, e nell'istante false cose asserissero, rinfrancò le donne, dicendo ch' egli avrebbe messi altri procuratori , affineliè nulla loro maneasse dell'occorrente. Essa stata alcun poco sopra di sè: Non bene, disse, o capitano, tu comprendi il nostro discorso, sc credi, che noi ora ti preghiamo pe' bisogni del ventre. Allora affaceiossi alla mente di Scipione l'intendimento della donna, ed avendo sotto gli occhi la florida bellezza delle figlie d'Indibile e di più altri signori, costretto fu a piangere, avendogli la donna con breve cenno indicata la disgraziata sua situazione. Quindi fattole conoscere che compresi avea i suoi detti, e pigliata la sua destra, confortò lei e le altre ancora, assicurandola che provvederebbe per esse come per proprie sorelle e figlie, e darebbe la cura di esse ad uomini fidati, conforme avea già detto.

XIX. In appresso consegnò a' questori tutti i danari pubblici presi a' Cartaginesi. E sommavano questi oltre (95) scicento talenti; per modo che aggiunti a' quattrocento che avea seco recati da Roma, meglio che mille era tutta la serbanza pelle spese della guerra. (95) In quello aleuni giovani Romani, avvenutisi in una vergiue che le altre femmine di freschezza e beltà avanzava, e sapendo come Scipione amava le donne, glicla condussapendo come Scipione amava le donne, glicla condus-

sero innanzi, e dissero che il regalavano di questa fan- A. di R. ciulla. Egli attonito, ed ammirando la costei bellezza, 545 rispose: Se io fossi uomo privato nulla mi sarebbe più

rispose: Se io fossi uomo privato nulla mi sarebbe più soave che ricevere siffatto dono; ma capitano qual sono, nulla men grato mi sarebbe. Colla qual dichiarazione, quanto a me sembra, egli volle accenuare, come talvolta nelle ricreazioni e negli ozii della vita coteste cose procaccian a' giovani dolci godimenti e trastulli; ma quando è mestieri d'operare, grandissimi impedimenti arrecano al corpo ed allo spirito di chi le usa. A' giovani pertanto disse, che li ringraziava, e chiamato il padre della vergine, e consegnatala a lui immantinente, gli ordinò d'accasarla con chi più gradirebbe fra i cittadini. Per cotal guisa manifestando la sua continenza e moderazione, acquistossi grande concetto presso quelli che gli erano soggetti. Poich' ebbe fatte queste disposizioni, e consegnata a' tribuni la turba de' prigioni, mandò Caio Lelio sopra una cinquereme a Roma, ed uni a lui i Cartaginesi, e gli altri prigioni più cospicui, (97) perchè facessero note le sue geste alla patria. Imperciocchè sapeva egli bene, come i più di coloro che disperavano degli affari di Spagna. a siffatto annunzio riprenderebbon animo, e con molto maggior fervore attenderebbono alla guerra.

XX. Egli fermatosi qualche tempo in Gartagine nuova escreitava di continuo le forze navali, ed a' tribuni mostrava l'escreizzio delle milizie di terra in questo modo. (g8) Il primo giorno li facca correr armati pello spazio di trenta stadii; il secondo ripulir le arme, rinfrescarsi e visitar le armadure all'aporto; il terzo riposarsi e star A. di R. in ozio; il quarto alcuni combattere (99) con ispade di 545 legno che han il bottone di cuoio, altri vibrar lance spuntate; il quinto ritornar alle stesse corse, siccome dapprincipio. Ed affinchè nulla mancasse all' addestramento nelle armi, nè alla rappresentazione d'una vera guerra, ebbe moltissima cura degli artigiani. Prepose dunque soprantendenti ad ogni corpo di costoro, conforme dissi di sopra, ed egli ogni giorno ad essi recavasi, e da sè a ciascheduno gli apparecchi necessarii provvedea. Quindi mentre che le legioni innanzi alla città addestravansi ed escreitavansi, e le forze navali (100) provavansi e maneggiavan i remi nel mare, e dentro alla città gli uni appuntavano i ferri, gli altri lavoravan in bronzo ed in legno, e in somma tutti cran intenti alla fabbricazione delle armi: chi non avrebbe, ciò veggendo allora, detto (101) con Senofonte, esser quella città officina di guerra? Poichè gli sembrò ogni cosa ben ordiuata, e che gli esercizii bastavan al bisogno, assicurò la città restaurando le mura e lasciandovi guernigione; poscia levossi di là colla forza terrestre e navale., e si mise in cammino alla volta di Tarragona, avendo seco gli statichi.

> XXI. (102) I movimenti ch'egli credeva adatti ad ogni circostanza, e a'quali volea che si assucfacesse la. cavalleria, sono questi. Per ciaschedun cavallo (103) piegar a destra ed a sinistra, e oltre a ciò (104) voltarsi e (105) ritornar al posto. Per gli squadroni (106) girar in banda, (107) far doppio e triplo rivolgimento in

fianco. Indi useir di galoppo in (108) una o duc file da A. di R. un'ala o dall'altra, e tal fiata dal centro, e raccogliersi di bel nuovo a passo lento in (109) isquadroni ed in reggimenti. Poseia spicgar le schiere (110) a vicenda in amenduc le ale, (111) o interponendo le file, (112) o facendo svoltare presso a' raccoglitori quelle della coda: che il (113) romperle nello schierarsi non istimava egli che abbisognasse d'esercizio, lo stesso quasi operandosi nelle marce. Di poi avvezzarsi ad andar incontro agli avversarii, ed a ritirarsi in tutti i movimenti, per modo che con imponente celerità potessero caricare, rimanendo nel medesimo ordine per rispetto a'vicini di fianeo e delle prossime file, e serbando gl'intervalli fra gli squadroni: nulla essendo più perieoloso ed inefficace che il combattere della cavalleria in isquadroni seiolti. Mostrate ch' ebbe queste cose a' soldati . ed a'(114) comandanti de'luoghi principali, si fece nuovamente a girar le città, primieramente per vedere se la moltitudine eseguiva ciò cli'egli aveva ordinato, ed in secondo luogo per chiarirsi se i governatori delle città sapeano bene ed a dovere dare gli ordini; giudicando nulla essere più necessario alla giusta esecuzione che la perizia de' capi delle singole parti.

XXII. Preparate così le mentovate cose, ragunò i cavalicri dalle città in un luogo, ed egli stesso eseguiva i deseritti movimenti, e dirigeva tutte le (115) croluzioni: (116) non camminando innanzi a tutti, conforme fanno i duci d'oggidi, credendo che il primo posto appartenga al condottiero. Impereiocebe havri forse cosa più imperita, ed insieme più pericolosa d'un comandam-

A. di R. te, ch'è bensì veduto da tutti quelli che gli ubbidiscono, 545 ma non vede nessuno? (117) Conciossiachè il generale della cavalleria non debba nelle evoluzioni far mostra di abilità soldatesca, ma di sperienza e d' (118) ingegno nel condur eserciti, mettendosi quando fra i primi, quando fra gli ultimi, quando fra quelli di mezzo. Locchè facea Filopemene su e giù cavalcando, e tutti co' proprii occhi osservando, e spiegando più chiaramente ciò in che alcuni esitavano, e correggendo subito dapprincipio ogni errore: sebbene brevi affatto e rare erano siffatte correzioni per la diligenza ch' egli avea prima usata in ogni particolare. Cotesto procedimento indicò già, quanto è alle parole, (119) Demetrio Falereo, in dicendo che: siccome negli edificii, ove (120) i mattoni pongansi in linea retta, e le file con diligenza mettansi l'una sovra l'altra a sesta, (121) ne risulta un tutto saldo e robusto; così in un esercito, quando gli uomini ed i drappelli sono accuratamente ordinati.

> XXIII. (122) Conciossiache il caso presente sia similissimo all'amministrazione cd al maneggio delle battaglie campali, nelle quali l'armadura leggera e la parte più attiva dell'esercito è esposta al maggior pericolo, e perisee imanni alle altre; ma il (123) titolo dell'esito si prende la falange e l'armadura grave. Equalmente ora combattono nelle prime file gli Etoli c (124) coloro fra i Peloponnesii che con essi sono alleati, ed i Romani stanno alle riscosse, non altrimenti che la falange. Se (125) quelli adunque fossero per essere scon

fitti e distrutti, i Romani, ritiratisi dalla pugna, senza A di R. danno se ne anderebbono; e vincendo essi (locché nou 545 concedano gli Dei), insieme con loro i Greci tutti sarebbono da' Romani soggiogati.

(126) Che ogni alleanza con un governo democratico richiede eziandio molta amicizia, per cagione della irragionevole condotta del volgo. (Marg. del cod. Urbin.)

XXIV. (127) Eurileone, pretore degli Achei, era vile cd alieno dalle occupazioni di guerra. Avendoci pertanto il filo della narrazione condotti (128) al principio delle geste di Filopemene, noi stimiamo nostro dovere, siccome ingegnati ci siamo di mostrare il tenor di vita e l'indole di ciascheduno degli altri uomini illustri, di fare lo stesso ancora intorno a questo. Chè assurdo egli è che gli storici, mentre con esattezza le origini delle città, e quando, e come, e da chi furono fabbricate, e lo stato ed i casi di quelle (129) dimostrativamente espongono, sorpassino con silenzio (130) l'educazione e egli studii degli uomini che hanno i pubblici affari amministrati, sebbene questi particolari sicno di gran lunga più utili a sapersi. (131) Imperciocchè quanto alcun può meglio emular ed imitare gli uomini animati che non gli edificii inanimati, tanto il ragionar intorno a quelli dovrà esser più efficace a correggere i leggitori. Se adunque non avessi già composto un libro separato sopra Filopemene, nel quale ho dichiarato chi egli era, e da chi fu educato, POLIBIO, tom. IF. 14

Estr. Vales. A. di R. e di quali discipline si valesse quando era giovine, necessario sarebbe che io di ogn' una di queste cose rendessi conto. Ma dappoiche fuori di questa opera in tre
libri ho di lui discorso, sponendo l'educazione della
sua fanciullezza, e le più illustri sue geste; egli è chiaro
che nella presente narrazione converrebbe recider le
(132) particolarità della sua giovanil educazione e de'
suoi studii giovanili, ed aggiugner alle azioni della sua
età matura, che colà sono sommariamente indicate, le
circostanze più particolari, affinchè in amendue le opere
sia da noi serbata la convenienza. Chè (133) siccome
quel lnogo, al genere lodativo appartencnte, richiedeva
la sommaria annoverazione de' fatti con amplificazione;
così questo luogo della storia ç che ha comme la lode
ed il biasimo, richiede un ragionamento verdidico e di-

mostrativo colla deduzione di tutte le conseguenze.

XXV. Filopemene adunque naccupe primieramente da chiara stirpe i perciocobe i suoi antenati erano gli uomini più illustri dell' Arcadia, e fu nudrito ed allevato da (134) Cleandro da Mantinea, stato ospite di suo padre, e che a que' tempi vivea in esillo, essendo il più cospicuo cittadino di Mantinea. Poscia fattosi più adulto, divenne emulatore di (135) Ecdemo e di Demofane, i quali erano nativi di Megalopoli, e fuggendo i tiranni, e convivendo, durante l'esillo, col filosofo (136) Arcesila, liberarono la loro patria, ordendo una cospirazione contra il tiranno (137) Aristodemo, dei alutaron eziande Arato, associandosi a lui nell' impresa di distrugger in Sicione la tirannide di Nicocle: e (138) da' Cirenci ancora chiamati, li governaron onorevolmente

e custodiron loro la libertà. Con questi avendo nella A. di R. prima gioventù molto conversato, avanzò tosto ogni altro della sua età in tolleranza ed ardire, così nelle cacce, come nelle fazioni di guerra. Era egli pure nel vitto regolato, e semplice ne' vestimenti e nelle suppellettili, adottate avendo dagli uomini anzidetti queste opinioni: che non può bene governar la repubblica chi neglige ciò che appartiene alla vita, nè asteuersi dalle sostanze della patria, chi vive con maggior lusso che non permettono le rendite private. Creato pertanto dagli Achci a' tempi anzidetti comandante della cavalleria, e ricevuti avendo i corpi de'Cavalieri in ogni guisa corrotti e d'animo avviliti; non solo li rendette migliori. ma in breve eziandio superiori a quelli de' nemici , introducendo fra di loro (130) il vero esercizio e la più fortunata emulazione. Imperciocchè la maggior parte degli altri che sono eletti al mentovato uffizio, chi per cagione della propria inabilità nelle pratiche cavalleresche non osa d'ordinar ciò ch'è da farsi neppur a'prossimi ; chi aspirando alla pretura , per via di cotal magistrato procaccia la cooperazione de'giovani, e se li prcpara benevoli ne' suffragii pell' avvenire, non castigandoli quando dovrebbon farlo, pel qual modo si mantiene salva la repubblica, sibbene occultando i loro errori, e per sì piccola grazia offendendo gravemente chi loro affidò quella carica. Che se v'ha talvolta de' comandanti abili alla parte materiale del lor ufficio, ed astinenti da' pubblici danari, fanno essi colla (140) cattiva emulazione più mali a' fanti, e maggiormente ancora alla cavalleria, che non quelli che la negligono.

A. di R. XXVI. Filippo re de Macedoni, compiuta ch'ebhe la 5455 celebrazione de' giuochi (141) Nemei, ritornò in Argo, c depose il diadema e la porpora, volendosi mostrar eguale alla molitudine, ed ostentar doleczas e popolarità. Ma quanto era più popolare il vestito ch' egli indossava, tanto maggior licenza e più monarchica si prendeva; pereiocehè non tentava egli già le donne vedove, nè gli bastavano pegli adulterii le maritate, ma per comando ogn'ana che gli piaceva facea chiamare, e quelle che non gli ubbidivano prontamente insultava, assalendole nelle case con (145) brigate di gozzoviglianti. E i figli delle une, ed i mariti delle altre a sè invitando, con irragionevoli pretesti atterriva, e molta libidine e seelleratezza spiegava. Il perchè usando nel suo sog-

Avanti Filippo nessuno recò alla dignità regia maggiori virità, e nessuno maggiori vizii. A me pertanto sembrano le virtà essere state a lui naturali, ed i vizii sopraggiunti come progredi uegli anni, conforme sogliono sopravvenire ad alcuni cavalli quando invecchiano. Le (145) quali sentenze noi non profieriamo, siecome alcuni altri storici, nella prefazione; sibbene ove parliamo delle cose stesse, adattandovi sempre il conveniente discorso, facciamo le nostre conclusioni intorno a're ed agli uomini illustri, stimando essere cottal annotazione più acconcia agli scritori ed a' leggitori.

giorno in Argo una licenza (143) sfrenata afflisse molti Achei, e singolarmente i più moderati. Ma oppressi dalla forza (144), avendo tutto all'intorno la guerra, furono costretti di tollerar queste cose a malineuore.

XXVII. È la (146) Media fra le provincie dell' Asia A. di R. la più insigne per estensione, e per la moltitudine e l' cccellenza degli uomini, non meno che de'cavalli: chè di questi animali provvede quasi tutta !' Asia; (147) e gli armenti ancora de' cavalli regii sono affidati a' Medi pella boutà del suolo. È cinta di città greche per disposizione d'Alessandro, perchè le fossero di presidio contra (148) i barbari confinanti, tranne Ecbatana. Questa è fabbricata nella parte scttentrionale della Media, e signoreggia le regioni dell' Asia circa la palude Meotide ed il mar Eussino. Era dapprincipio la sede de' re di Mcdia, e sembra che superasse grandemente le altre città in ricchezza e magnificenza degli edificii. Giace sotto alle falde dell' (140) Oronte ed (150) è senza mura, ma vi ha una rocca fabbricata con arte maravigliosa e fortissima, sotto la quale è la regia, di cui e ragionar a parte a parte, e tacere è al pari difficile. Imperciocchè a coloro che amano di metter in campo descrizioni che stordiscono, e hanno l'abitudine di narrare con esagerazione e (151) sciorinamento di parole, la montovata città offre un bellissimo argomento, ma a chi cauto s'accosta a tutto ciò che spacciasi contro l'opinione comune, presenta essa dubbiezze e difficoltà. Ha pertanto la regia, quanto è alla grandezza, quasi sette stadii di circuito, e per ciò che spetta alla magnificenza de' suoi edificii particolari, dimostra essa la grande opulenza de' suoi primi fondatori : chè essendo la materia tutta di legno di ccdro e di cipresso, niente v'avca di nudo, ma le travi ed i (152) palchi soffittati, e le colonne ne' portici e ne' chiostri crano vestite di piastre,

A. di R. quali d' argento e quali d' oro, e tutte le tegole cran d' argento. Coteste piastre furono la maggior parte staccate nell'invasione d' Alessandro e de' Macedoni, e le rimanenti sotto il regno di Antigono o di Seleuco figlio di Nicanore. Tuttavia allorquando venne colà Anticoc, il tempio chiamato d' (153) Anca aveva ancora le colonne d' intorno dorate, e molte tegole d' argento erano colà ammassate. Mattoni d' oro pochi v' avea, ma molti ne rimanevan d' argento. Da tutti questi fu raccolta la moneta improutata coll' effigie regia, per poco meno di quattro mia talento.

XXVIII. Credeva (154) Arsace che Antioco sin a questi luoghi verrebbe, ma che pel (155) deserto con essi confinante non s'arrischierebbe di tragittare con esercito così grande, massimamente per la maneanza d'acqua: chè negli anzidetti siti non apparisce acqua alcuna sulla superficie della terra, quantunque v'abbia molti canali sotterranei, e pozzi scavati nell'eremo, ignoti a chi non ha pratica de' luoghi. Intorno alle quali cose divulgano i paesani questa vera voce, che allorquando i Persiani erano padroni dell' Asia concedettero a quelli che in alcuni luoghi non prima irrigati introdurrebbono acqua di fonte, per cinque generazioni i frutti della eampagna. E siecome il monte (156) Tauro ha molte e copiose easeate d'aequa, così non risparmiarono a spendio nè a fatica, costruendo acquedotti per derivare l'umore da lungi; per modo che a' tempi nostri coloro stessi che beono coteste acque non conoscono i principii di que' rivi, nè donde sgorgano. Del resto veggendo Arsace che Antioco prendea la via del deserto, ordinò che tosto fossero colmati e guasti i pozzi. Il Re, avu. A. di R. tane la nuova, (157) spedi nuovamente Nicomede con mille cavalli, i quali trovato Arsace che ritiravasi coll'esercito, e alcuni de' cavalieri che guastavano le bocche degli acquedotti, li assaltarono e costrinesero a fuggire, poscia ritornaron ad Antioco. Il Re passato il deserto, venne alla città chiamata (158) Centoporte, che giace nel bel mezzo della Partia, e dove fan capo tutte le strade laterali che menano a' luoghi d'intorno, donde prese la denominazione.

XXIX. Colà fece riposar l'esercito. Rifletteva poi, che se Arsace fosse sufficiente a venir seco a decisiva battaglia, non isgombrerebbe il suo paese, e non cercherebbe luoghi più opportuni a pugnar colle proprie forze di quello ch' erano i (159) contorni delle Centoporte; ma dappoichè egli lo sgomberava, manifesto esser a chi diritto estimava, che altro cra il suo divisamento. Il perchè risolvette di proseguir verso l'Ircania. Arrivato in (160) Taga, ed informato dagl'indigeni della difficoltà de' luoghi per cui dovca passarc, finchè pervenuto sarebbe a'gioghi del monte (161) Labo che guardano l' Ircania, e come gran numero di barbari sovrastava alle strette di quello, si propose di ordinare che la massa dell'armadura leggera, ed i suoi duci si dividessero, conforme ciascheduno di questi dovea marciarc. Volle pure che gli operai tenessero dietro alla milizia spedita, e come questa avesse alcun luogo occupato, acconciassero la strada pe' soldati della falange e pe'giumenti. Fatto questo divisamento, diede la prima schiera a Diogene, ed insieme saettatori e frombolicri, e mouA. di R. tanari valenti in vibrar lance e gittar pietre; i quali 545 non rimaneano nelle file, ma sempre, richiedendolo P occasione ed il luogo, ad uno ad uno entravan nel cimento, ed efficacissimo aiuto prestavano ne'passi difficili. A questi schiero' dappresso circa duemila Cretesi armati (162) di Invocchieri, che conduceva Polissenida da Rodi. Gli ultimi furono le corazze e gli seudi lunghi, di cui aveva il comando Nicomede da Coo, e l'(163) ctolo Nicolao.

XXX. Mentre che questi andavan innanzi, molto più gravi apparivano le asprezze e le angustie de' luoghi di quello che il Re aspettavasi. Imperciocchè tutta la lunghezza della salita cra di circa trecento stadii, e la maggior parte di questo cammino dovea farsi per un burrone profondo scavato da un torrente, che molti sassi ed alberi, cadutivi spontaneamente da'sovrastanti dirupi, rendevano difficile a passarsi. Ed a ciò avevan molto contribuito i barbari, facendovi spesse tagliate d'alberi, ed accumulandovi una quantità (164) ben grande di pictre. Essi pertanto lungo tutta la scoscesa valle guardavano le alture opportune, e che poteano prestar loro la maggior sicurczza; a tale che se non (165) l'avessero sbagliata, Autioco sarebbesi restato dall'impresa per l' impossibilità d'eseguirla. Imperciocchè non altrimenti prepararousi, che come se tutti i nemici di necessità avrebbon dovuto salire per quel burrone, ed a questo effetto occuparono que' siti. Ma non videro che, sebbene la falange e le bagaglie non poteano far altra strada se non se quella da essi supposta (chè su per le montagne aggiacenti non era loro dato d'aggrapparsi): alla

milizia leggera e spedita non cra impossibile il montar A. di R. pe'nudi sassi. (166) Laonde non si tosto la gente di Diogene appiccò la zuffa colla prima stazione, che facendo la salita fuori del burrone, in altro modo si dispose. Imperciocchè ammaestrati subito nella mischia dal fatto stesso, Diogene e la sua gente, differito alquanto il combattimento, ed andando innanzi per vie trasversali riuscirono sopra la testa de' nemici, e lanciata una grandine di dardi e di pietre, fecero mal governo de' barbari, ed offendevanli massimamente colle frombole, gittando da lungi. Poichè scacciati i primi occuparon il loro luogo, dato fu agli operai il comodo di nettare con sicurezza tutto ciò ch' cra innanzi a' loro piedi, e di appianar il terreno; locchè fu presto eseguito pella moltitudine delle mani. Così adunque mentre che i frombolieri, i saettatori ed i lancieri ora spargevansi pe'luoghi più alti, ora raccoglievansi ed occupavano i siti opportuni, e tra gli scudati ch'erano alle riscosse marciavauo per il burrone in ordinanza e con passo misurato, i barbari non resistevano, ma tutti, lasciati que' luoghi, ragunavansi sulla sommità ov' cra il passo.

XXXI: Antioco nella guisa mentovata passò coll'esercito le strette a salvamento, sebbene con lentezza e difficoltà: che l'ottavo giorno appena pervenne alla sommità del Labo. I barbari essendosi colà ragunati, (1ô7) persuasi d'impedir il passagoio a' nemici, insurse un fiero combattimento; ma furon essi ributtati pelle seguenti cagioni. Aggomitolatisi pugnavano di fronte colla falange accanimente, ma avendo nella notte l'armadura leggera fatto un lungo giro, e presi i (168) luoghi A. di R. più alti alle loro spalle, i barbari, come prima s' avvi-545 dero dell'accaduto, sbigottiti andaron in volta. Il Re con ogni sforzo trattenne l'impeto de' suoi che inseguivano i fuggenti, e fece suonar a raccolta, perciocchè volea che densi ed in buon ordine scendessero nella Ircania. Stabilita ch' ebbe la marcia conforme desiderava. e giunto a (169) Tambrace, città non murata, ma grande, e che ha una regia, vi prese gli alloggiamenti. Ora siccome molti facevano la ritirata dalla pugna e dalla campagna circonvicina nella città denominata Siringe (170), che giace poco lungi da Tambrace, ed è come capitale dell' Ircania pella sua fortezza e prosperità, risolvette d'espugnarla colla forza. Progredì adunque coll' esercito, e postole il campo d'intorno, incominciò l'assedio. Era la maggior parte dell'impresa appoggiata alle (171) testuggini, con cui riempionsi i fossi, de' quali ve n' avea tre larghi non meno di quindici braccia, e sette e mezzo profondi, e su' ciglioni di ciascheduno cra piantato un duplice steccato, e finalmente un forte (172) bastione. Succedevano frequenti avvisaglie in sulle opere, nelle quali non finivano amendue le parti di portar via i morti ed i feriti, dappoichè venivan alle mani, non solo sopra la terra, ma sotto la terra ancora nelle mine. Tuttavia e pella moltitudine de' lavoratori, e pell'energia del Re, furono presto empiuti i fossi, ed il muro cadde per le mine. Ciò fatto, i barbari si ridussero agli estremi, e trucidati i Greci ch' erano nella città, e rubate le più preziose suppellettili, di notte se ne andarono. Il Re, come ciò vide, mandò (173) Iperbasi co'mercenarii, al quale abbattutisi i barbari, gittarono le bugaglic, e rifuggironsi di bel nuovo A. di R. nella città. Ma entrativi gli scudi brevi a viva forza per 545 la rottura del muro, si arrendettero per disperati.

(174) Acriana, città d'Ircania. Polibio nel decimo. (Stef. Bizant.).

(175) Calliope, città della Partia. Polibio nel decimo. (Lo stesso).

XXXII. Volendo (176) i consoli riconoscer bene la Olimp. parte della collina che guardava il campo degli avversa- CXLII,iiii rii, ordinaron a quelli ch'erano negli alloggiamenti di non A. di R. lasciar il loro posto, mentre che essi con due squadre 546 di cavalli, e da (177) trenta fra veliti e littori si fecero Estr. ant. innanzi per esplorar i luoghi. Alcuni Numidi soliti a starsi in agguato contra quelli che per iscaramucciare o per altra bisogna innoltravansi dal campo de' nemici, eransi per avventura sotto quel colle appiattati. A'quali com' ebbe la vedetta significato, che in cima dell' altura loro soprastante erano comparsi alcuni, balzarono fuori, c camminato avendo di traverso, tagliarono la strada a'consoli, e gli esclusero da'proprii alloggiamenti. Marcello uccisero subito nel primo conflitto, e alcuni altri con lui; gli altri ferirono e costrinscro a fuggir qua e là pe' precipizii, fra i quali cra il figlio di Marcello, che ferito, a stento e per miracolo potè salvarsi. (178) Quelli del campo vedeano ciò che accadeva, ma

A. di R. non potevano in alcun modo soccorrer i pericolanti: che mentre alzavano strida, ed crano del caso sbigottiti, e gli uni bardavano i cavalli, gli altri armavansi, ebbe (179) fine l'affarc. Marcello adunque diportato essendosi con maggiore dabbenaggine che a buon capitano non si conviene, cadde nella seiagura summentovata. Io pertanto in tutta la mia opera sovente obbligato sono ad avvertir i mici leggitori di siffatte cose, (180) veggendo come i duci commettono errori in questa quanto in qualsivoglia altra parte del loro ufficio. I quali errori non posson essere più manifesti. Conciossiachè a cosa sarà buono un capitano, che non riflette, dover il supremo duce tenersi ben lungi da'cimenti parziali, ne' quali non si decide del tutto? a cosa quegli che non sa, come, quand' auche le circostanze talvolta costringono a qualche affar parziale, molti di coloro che con lui sono debbono perire, anzichè il pericolo s'avvicini a chi ha il comando? Che la prova è da farsi, come corre il proverbio, con un (181) vile soldato della Caria, e non col capitano; ed il dire, io nol credeva, o chi stimato avrebbe che ciò accadesse? mi sembra il maggior segno d'imperizia nell'arte di condur eserciti e di lentezza d'ingegno.

XXXIII. Il perehè io reputo Annibale per molti versi un buon capitano; e di ciò fa fede singolarmente, che avendo egli consumati molti anni nella guerra, ed essendosi trovato in molte e varie circostanze, trasse bensì sovente iu inganno gli avversarii mereè della sua perspicacia, ma egli ehe diresse tante e tali battaglie non vi cadde giaumai. Tal providenza cioè usò pella sua sicurezza: e ben ragiouevolniente. Impercioechić, (182) per A. di R. quanto sia grande la strage, o ve il capo intatto n'esca e salvo, la fortuna offre molti incontri di riaversi dalle sofferte sconfitte. Ma cadendo egli, non altrimenti che in una nave il noechiero; quantunque la fortuna conceda a' soldati di superar i nemici, non ne deriva vantaggio alcuno, perciocchè ciascheduno colloca nel duce tutte le sue speranze. Giò detto sia in grazia di quelli, che o per vanagloria, o per inesperienza, o per (183) temerità giovanile, o per disprezzo de'nemici, cadono in siffatti errori; sendochè una delle suddette cose cagion diviene di cotali sventure.

XXXIV. Nella (184) Spagna Publio Scipione supremo duce de' Romani, mentre che svernava in Tarragona, conforme dianzi esponemmo, strinse gli Spagnuoli nella sua amicizia e fede, restituendo gli statichi a ciascheduno. Ebb' egli per (185) avventura in ciò a ecoperatore (186) Edecone, uno de' principali, il quale, come prima riseppe la presa di Cartagine, e che Publio avea in suo potere la moglie ed i figli di lui, ne argomentò la futura mutazione della Spagna, e volle esser autore di questo (187) movimento; tenendo per fermo che avrebbe per tal modo ricuperati la donna ed i figliuoli, se (188) fosse creduto aver abbracciato il partito de'Romani non per necessità, ma per elezione. La qual cosa eziandio avvenne; pereiocche appena fu l'esercito mandato alle stanze, ch' egli giunse in Tarragona co' domestici ed amici. Venuto a colloquio con Scipione,

A. di R. disse, aver di ciò grandissima mercè agli Dei, ch'era il primo a lui yenuto fra i principi del paese. Gli altri mandar tuttora ambasciadori a' Cartaginesi, e avere gli occlii in essi rivolti; ma sè essere colà per stender la mano a'Romani, e dar non solo sè stesso, ma gli amici cd affini aneora nel lor arbitrio. Quindi se tenuto fosse da lui per amico ed alleato, grandi servigi, disse, gli presterebbe al presente e nell'avvenire. Imperciocchè gli Spagnuoli veggendolo (189) legato con lui in amicizia, e soddisfatto delle sue richieste, tutti verrebbon incontanente per lo stesso fine, ingegnandosi di riaver i loro propinqui e d'impetrare l'allcanza de' Romani; ed in appresso guadagnati da siffatto onore e da tanta benevolenza, zelanti cooperatori gli sarebbono nelle altre imprese. Quindi domandava che gli fossero restituiti la moglie ed i figliuoli, e che dichiarato amico ritornasse a casa, finattantoché gli si offerisse ragionevol motivo di dimostrare, per quanto era in lui , la sua affezione e quella degli amici per Publio stesso e pegl'interessi de' Romani, Edecone, poich' ebbe ciò detto, si tacque,

XXXV. Scipione, che da lungo tempo disposto cra a questo partito, e non altrimenti pensava di quanto avea detto Edecone, gli consegnò la moglie ed i figli, e fermò seco lui amicizia. Poscia avendo nel conversare con varie arti blandite lo Spagnuolo, e (190) soscritte a tutti quelli che con lui erano grandi speranze pell'avvenire, gli spedì a casa. Essendosi questo affare tosto divulgato, tutti gli abitanti di qua del fiume Ebro che non crano pria amici de Romani, come d'un solo impeto a loro accostaronsi. Queste cose adunque procedettero a loro accostaronsi. Queste cose adunque procedettero

bene ed a seconda di Scipione. Dopo (191) la partenza A. di R. di costoro licenziò le forze navali, veggendo che per mare nessuno gli si sarebbe opposto; poscia elesse fra (102) quelle gli uomini più abili, e li distribuì fra le insegne, e per tal modo accrebbe le forze di terra. (103) Indibile e Mandonio, ch'eran allora i più potenti principi della Spagna, e considerati gli amici più sinceri de' Cartaginesi, da lungo tempo rodevansi il core, ed aspettavano un' occasione (194), sin dacche Asdrubale sotto pretesto di non si fidar di loro, li richiese d'una grossa somma di danaro, e volle le mogli e le figlie di loro in ostaggio, conforme abbiam esposto di sopra. Stimando allora giunto il momento opportuno, levarono le loro forze dal campo de' Cartaginesi di nottetempo, e si ridussero in alcuni luoghi forti, e che potean loro dar sicurezza. Ciò fatto, gli altri Spagnuoli ancora pressochè tutti abbandonaron Asdrubale, come quelli che già buona pezza male sopportavano la superbia de Cartaginesi, e quella prima occasione avean conseguita di manifestare la loro volontà.

XXXVI. (195) E ciò a molti è già avvenuto. Imperciocchè, conforme sovente diecemmo, è gran cosa il vincer in guerra, e rimaner nelle impreso superiori a 'nemici, ma molto maggior perizia e cautela si richiede per usar benc la vittoria. Quindi assai più trovansi di quelli che vincono, che non di colore che sanno trar profitto da' vantaggi ottenuti. Locchè accadde allora a' Cartaginesi, i quali poichè ebbero sconfitti gli eseretit romani, e uecisi amendue i capitani, Publio e Caio Scipioni, credendo esser sua la Spagna senza contrasto, A. di R. trattarono superbamente i pacsami: il perchè ebbero i 546 sudditi nemici, anziehè alleati ed amici. E meritamente ciò soffersero, posciachè stimarono doversi conservare gli Stati in modo diverso da quello che si conquistano; nè appararono che i principati guardan coloro meglio, che più rimangono fermi nella stessa condotta, con cui dapprincipio stabilirono le signorie. E diffatti, siccome gli è manifesto, e di in nolti già fu sperimentato, che gli uomini conseguiscono le prosperità col far bene e porger buone speranze a'loro simili; così ove, soddisfatte le lorò brame, fanno del male e dispoticamente dominano su'loro sudditi, a buon diritto insieme col trasuntamento de' capi cangiansi ancora gli animi de' sudditi. La qual cosa avvenne allora a' Cartagineis.

XXXVII. Asdrubale adunque in siffatte emergenze molti e varii divisamenti faceva intorno alle cose che sovrastavano. Lo affliggeva la ribellione d' Indibile; lo affliggeva ancor la gara e la discordia ch' cra (196) fra lui e gli altri duci. La venuta pure di Scipione il metteva in angoscia, ed aspettandoselo già addosso coll'esercito, e vedendosi abbandonato dagli Spagnuoli entrò in siffatti ragionamenti. Si propose, fatto che avrebbe ogni possibil apparecchio, d'affrontarsi in battaglia cogli avversarii. Che se la fortuna gli fosse per conceder la vittoria, avrebb' egli preso sicuro partito circa l' avvenire; ma riuscendo la pugna infeliec, pensava di fare la ritirata coll' avanzo delle sue forze nella Gallia, e pigliati colà quanti più barbari avrebbe potuto, di portare soccorsi in Italia, ed unir le sue speranze a quelle del fratello Annibale. Queste cose volgeva Asdrubale

nella mente, e di queste s'occupava. Scipione frattanto A. di R. aspettava C. (197) Lelio, dal quale com' ebbe uditi gli ordini del senato, levò l'esercito dalle stanze e si mise in cammino, venendogli incontro gli Spagnuoli prontamente nel suo passaggio, ed accompagnandosi con lui di buon grado. Indibile avea già da lungo tempo mandati oratori a Scipione, ed allora come s'appressò a que' lnoghi, venne a lui dal (198) campo cogli amici, e ncll' abboccamento ch' ebbero (199) molto ragionò dell'amicizia che in addietro il legava co' Cartaginesi, ed insieme gli appalesò tutti i scrvigi e la fede che avea loro prestati; poscia narrò le ingiurie e le offese che ne ricevette, Pregava quindi Scipione, fosse giudice de'suoi detti, e se gli sembrava aver sè ingiustamente accusati i Cartaginesi, saposse egli bene che neppur a' Romani potrebbe serbar la fede. Ma se dopo aver enumerate le tante ingiustizie di quelli, di necessità staccato si fosse dalla loro amicizia, dover Scipione sperare, che ora, abbracciato avendo il partito de' Romani, costante serberà a questi la benevolenza.

XXXVIII. E poichè si fu maggiormente disteso in questo particolare, fece fine al discorso. Scipione replicando disse, creder sè a quanto egli avea detto, e conoscer molto bene l'insolenza del Cartaginesi dalla licenza loro verso gli altri Spagnuoli, e singolarmente verso le mogli e le figliuole di quelli, le quali ricevute ora da sè non in grado di statichi, ma di prigioniere o serve, aver con tanta fede trattate, con quanta trattate non le avrebbono i proprii padri. Confessò Indibile che avea ciò inteso, e gittatosi a'suoi piedi, il (200) chiamò polano i form. 17.

A. di R. Re, applaudendo al detto quelli ch' erano presenti; ma Scipione non (201) si scosse punto, e confortolli dicendo che avrebbono da' Romani ogni dimostrazione benigna ricevuta. Tosto restituì loro le figlie, ed il giorno appresso fece con loro una convenzione, i di cui articoli priucipali erano, che seguirebbono i duci Romani, ed ubbidirebbono a'loro comandamenti. Ciò fatto si ritrassero nel loro campo, e preso l'esercito vennero a Publio, ed alloggiatisi insieme co'Romani, marciaron contro (202) Asdrubale. Stanziava il capitano de' Cartaginesi nc'dintorni di (203) Castalona presso la città di (204) Becula, non lungi dalle miniere d'argento. Il quale come riscppe la venuta de' Romani, trasportò altrove i suoi alloggiamenti, e lasciatosi alle spalle un fiume sicuro, e di fronte dello steccato postosi un piano (205) circondato da un ciglione alto abbastanza per dar sicurezza, e grande per ischierarvi i soldati, rimase in quella situazione, collocando sempre guardie sul ciglione. Scipione, avvicinatosi, era volonteroso di combattere, ma il tenea dubbioso il sito opportuno alla sicurezza degli avversarii. Tuttavia, soprastato due giorni, e temendo, non sopraggiugnessero Magone ed Asdrubale figlio di Gescone, e si trovasse da ogni lato cinto da nemici, decise d'esporsi al cimento e di tentare gli avversarii.

XXXIX. Approntato adunque l'escreito alla battaglia, rattenne gli altri dentro allo steccato; ma i veliti ed i fanti scelti mandò fuori, e ordinò loro d'assaltar il eiglione e di provocar le stazioni de'nemici. (200) Eseguiron essi animosamente quanto fu loro imposto, e dapprin-

cipio il capitano cartaginese aspettava ciò che ne sarebbe A. di R. avvenuto; ma come vide che l'audacia de' Romani opprimeva i suoi, c mal governo ne facea, condusse fuori l'esercito e lo attelò lungo il ciglione, affidato nella natura de' luoghi. In quello Scipione mandò addosso a' nemici tutta l'armadura leggera, ordinandole di soccorrer quelli che avean incominciata la pugna. Egli stesso colla metà degli altri che tenea pronti, girato il ciglione a sinistra degli avversarii, attaccò i Cartaginesi: l'altra metà consegnò a Lelio, comandandogli l'assalto del fianco destro de' nemici. Mentre ciò succedeva, Asdrubale era in piena marcia coll'esercito uscendo del campo; chè in addietro era egli colà rimaso, fidandosi de' luoghi, e credendo che i nemici non oscrebbono di venire seco alle mani. Laonde fattosi l'attacco contro la sua aspettazione, tardò a schierar i suoi. Ma i Romani combattendo nelle ale, mentre che il sito delle ale non era per anche occupato da' nemici, non solo salirono impunemente sul ciglione, ma appiccando la zuffa nell'atto che gli avversarii attelavansi e moveansi, uccidevan quelli che di fianco (207) gittavansi lor addosso, e quelli che ordinavansi in file faceano andar in volta. Asdrubale in conformità delle sue prime deliberazioni, veggendo i suoi soldati piegare e voltarsi, non volle combatter ostinatamente sino all'ultima speranza; ma presi i danari e gli elefanti, e traendo seco quanto maggior numero potè de' fuggitivi, fece la ritirata (208) nella dirittura del fiume Tago verso le cime de'Pirenei, ed alla volta de'Galli che abitano quelle contrade. Scipione non istimò vantaggioso d'incalzar Asdrubale, temendo nou

A. di R. gli altri duci l'attaccassero. Il campo degli avversarii la-546 sciò saccheggiare da' suoi soldati.

XL. Il di vegnente raccolse tutti i prigioni, ch'erano diecimila fanti, ed oltre due mila cavalli, ed occupossi del lor governo. Gli Spagnuoli tutti che negli anzidetti Inoghi militavano co' Cartaginesi, vennero a darsi alla discrezione de' Romani, e negli abboccamenti chiamavano Scipione re. Il primo a ciò fare ed a prosternarsi era stato Edecone, dopo di lui Indibile. Allora pertanto passò quella parola non avvertita innanzi agli orecchi di Publio; (200) ma poichè dopo la battaglia tutti il chiamavano re, egli vi rivolse la sua attenzione. Il perchè ragunati gli Spagnuoli, disse voler bensì esser appellato da tutti uomo (210) d'animo regio, e tale esser lui in effetto, ma non gli piaccre esser re, nè che tale il chiami chicchessia. Poscia ordinò che l'appellassero capitano. Avrà forse allora pure taluno meritamente lodata la magnanimità con cui Scipione ancor molto giovine, ed a cotanta altezza spinto dalla fortuna, che tutti quelli ch' erano a lui soggetti da sè recaronsi a siffatto pensamento ed a conferirgli cotesta denominazione, non uscì tuttavia di senno, e ricusò cotal favore e titolo così specioso. Ma molto più ammirerà alcuno la magnanimità somma di lui, considerando gli ultimi tempi della sua vita, quando oltre alle cose operate in Ispagna soggiogò i Cartaginesi, e le maggiori e più belle contrade dell'Africa, dalle (211) are di Fileno sin alle colonne d'Ercole, ridusse in poter della patria, (212) soggiogò l'Asia ed i Re della Siria, e la parte più bella e più grande della terra abitata sottomise a'Romani, cd ebbc parcechie occasioni di pro-

cacciarsi potestà regia in quelle parti dell' orbe ch' egli A. di R. avrebbe prescelte e volute. (213) Le quali cose non solo la natura umana, ma eziandio una più divina, se lecito è di così parlare, avrebbono fatto insuperbire. Ma Scipione tanto avanzava gli altri mortali in grandezza d'animo, che il maggior bene fra quanti alcun oserebbe di chieder agli Dei, cioè a dire la dignità regia, offcrtagli sovente dalla fortuna , disprezzò , e tenue in molto maggior conto la patria e l'esser a questa fedele, che non la signoria più illustre e più felice. Del resto separò allora fra i prigioni gli Spagnuoli, e tutti mandolli senza riscatto alle respettive loro patrie. Ad Indibile comandò di scegliersi trecento cavalli, e gli altri diede a quelli che non ne avevano. Indi passò negli alloggiamenti de' Cartaginesi, per cagione della forte natura de' luoghi. Egli rimase aspettando gli altri capitani cartaginesi, e sulle vette de' monti Pirenei spedì gente per osservar Asdrubale. Poscia approssimandosi (214) la stagione, si ridusse coll'esercito in Tarragona, per isvernare in que'

XLI. (a15) Gli Etoli, di recente sollevati a grandi speranze pell' arrivo de' Romani e del re Attalo, tutti atterrivano, e tutti minacciavano per terra, siccome facevan Attalo e (a16) P. Sulpicio per mare. Il perchè vennero gli Achei ad invitar Filippo che li soccorresse, che non solo temevano gli Etoli, ma (a17) Macanida ancora, che stanziato erasi col suo escreito a' confini degli Argivi. I Beozii che paventavano l'armata degli avversarii, chiedevan un duce e da inti. Ma con grandissima

luoghi.

A. di R. istanza gli (218) abitanti dell' Eubea domandavano qualche provvedimento contra i nemici, e lo stesso ricercavano gli Acarnani. Dagli Epiroti pure venuta era un'ambasceria. Fu eziandio annunziato che (219) Scerdilaida e Pleurato uscivan colle loro forze, ed i Traci coufinanti colla Macedonia, e sovra gli altri i (220) Medi aver fatto disegno d'invadere la Macedonia, ove il Re alcun poco solamente da casa fosse distratto. Frattanto affrettaronsi gli Etoli d'occupar le strette delle Termopile con fossi, steccati, e poderose stazioni, credendo di chiuder la strada a Filippo, e di vietargli al tutto di recare soccorso agli alleati di qua delle Porte. (221) A me pertanto sembra a buon dritto notarsi cotali emergenze e porsi sotto gli occhi de' leggitori, come quelle in cui i duci danno saggio e fan vera prova delle loro facoltà, così d'animo come di corpo. Conciossiachè, siccome nelle cacce rendesi manifesta la robustezza e la forza degli animali, quando i pericoli da tutti i lati li circondano: così accade lo stesso ne'condottieri, ed allora singolarmente era da vedersi in Filippo, il quale

XLII. Avuta in quel mentre la nuova, che Attalo avea passato il mare, ed afferrato nell'isola di (222) Pepareto la di cui campagna già tenea, mandò gente a guardar la città, e nella Focide e nelle contrade della Beozia spedi Polifante con un sufficiente esercito, ed a Calcide e nel resto dell'Eublea Menippo con mille scudi brevi e cinquecento Agriani. Egli stesso si mise in cam-

licenziò le ambascerie, a tutte promise che farebbe il possibile, ed ovunque intento alla guerra, aspettava dove e contro chi muover dovesse in prima. mino verso (223) Scotusa, ed a' Macedoni pure ordinò A. di R. di venirgli incontro in questa città. Ma come riseppe che 546

Attalo era navigato a (224) Nicea, e che i principali degli Etoli raccoglicvansi in Eraclea per consultare intorno le presenti circostanze, levossi coll'esercito da Scotusa. e marciò in tutta fretta con animo di prevenirli (225) e spaventandoli disperder il loro congresso; ma giunse quando era già sciolta la ragunanza: onde guastato e parte tolto il frumento (226) agli Eniani che abitano circa il golfo, se ne ritornò. L' esercito lasciò di bel nuovo in Scotusa, e colla (227) gente spedita e collo squadrone regio recossi a (228) Demetriade, ove rimase osservando i disegni de' nemici. Ed affinchè nulla di ciò che operavasi gli restasse celato, mandò ordinando a'Peparezii ed a' Focesi, e similmente agli Eubei, che gli facesscro a sapere tutto ciò che accadeva per mezzo di fiaccole accese sovra luoghi eminenti. (220) Ed egli posc una specola sul (230) Tisèo, ch'è un monte della Tessaglia opportunamente situato per il libero prospetto sugli anzidetti luoghi; . . . . . . . . .

XLIII. Sicoome la ragione di dar segni colle fiaccole che presta grandi servigi nelle cose di guerra, era in addietro (a31) imperfetta; così sembrami utile di non trasandarla, ma di farne quella menzione che si convienc. Ora che l'occasione abbia gran parte nelle imprese, e grandissima nelle guerresche, è noto a tutti. Ma fra gli argomenti che (a3a) a quella cooperano hanno la maggior forza (a33) i fuochì d'avviso, per cui i fatti

A. di R. testè accaduti, e quelli che per appunto accadono co-546 noscersi possono da chi vi mette lo studio necessario,

(234) quand' anche ne sia distante il cammino di tre o quattro giorni, o ancor più; a tale che per via dell'annunzio de' fuochi inaspettato giugne l'aiuto a chi nelle fazioni ne ha bisogno. Ne' tempi andati era quest' arte semplice, ed a chi l'usava il più delle volte non recava giovamento; perciocchè doveasi eseguire la bisogna per mezzo di segnali convenuti, ed essendo le cose infinite, la maggior parte d'esse sottraevasi all'applicazione de' fuochi, come ne' casi poc' anzi mentovati. Possibil era, per esempio, d'indicare che l'armata trovavasi in (235) Oreo, in Pepareto, o in Calcide co'segni intorno a ciò stabiliti; ma che alcuni cittadini si sieno ribellati, o nato sia in una città tradimento o strage, o altre cose simili che sovente accadono, e di cui è impossibil affatto che abbiasi qualche presentimento (sebbene gli avvenimenti improvvisi sovrattutto mestieri hanno di pronto consiglio ed aiuto); tutte queste particolarità non adattavansi alla pratica de' fuochi; dappoichè ciò che non ammette previdenza non si lascia con nessun segno indicare.

XLIV. (a36) Enca che compose le memorie intorno all' arte di condur eserciti, rimediar volendo a siffatto inconveniente, fece bensì qualche passo innanzi, ma restò (a37) a gran pezza indietro di quanto egli ottener dovea dal suo ritrovamento. Locchè scorgere puossi da ciò che segue. Imperciocchè dice, che coloro i quali vogliono comunicarsi mediante i fuochi qualche affar urgente, preparar debbono vasi di terra, in larghezza ed in pro-

fondità perfettamente eguali; e bastare comunemente la A. di R. profondità di un braccio e mezzo, e la larghezza di mezzo braccio, Aversi poscia ad apprestare de' (238) sugheri un poco meno larghi delle bocche de'vasi, ed in mezzo a questi conficcare bacchette divise in parti eguali di tre dita, ed in ciascheduna di coteste divisioni scriver all' intorno distintamente i casi di guerra più ovvii e generali : per figura nel primo , che la cavalleria è nel paese; nel secondo che vi è la fanteria grave; nel terzo la leggera; poscia fanti e cavalli; indi vascelli; in appresso frumento, e così di seguito, finattantochè in tutti gli spazii scritta sia la maggior parte de' casi che nella corrente guerra ragionevolmente si possono prevedere. Ciò fatto, vuol egli che si forino amendue i vasi per modo, che i (239) canaletti sieno affatto eguali, e versino il liquore in egual copia ; indi (240) riempiuti d'acqua si pongano sopra i sugheri colle bacchette, e poscia si lascino i canaletti versar ad un tempo. Per la qual cosa egli è manifesto, che essendo da ambe le parti tutto uguale e simile, di necessità quanto liquido esce, tanto debbano scender i sugheri, e le bacchette nascondersi ne' vasi. Ouando le anzidette cose fatte si sono con pari celerità ed accordo, allora debbono portarsi (241) i vasi ne' luoghi in cui amendue hanno a osservare i segni che si danno colle faci, e mettersi sopra ciascheduno la bacchetta. Poscia ove (242) accada qualche cosa di quelle che scritte sono sulla bacchetta, ordina egli che s'alzi la face, e che si lasci così finchè la alzino dall' altra parte coloro che ne hanno l'incarico, e come scorgonsi amendue i fuochi s'abbassino, indi

A. di R. aprinsi tosto i canaletti. Quando poi discendendo il su-546 ghero e la bacchetta giugue la scrittura che voto imanifestare all'orlo del vaso, prescrive di alzar la face. Allora gli altri subito turano (243) il canaletto, e guardano ciò che scritto è sulla bacchetta, dove corrisponde all'orlo. (244) E sarà questa la cosa appalesata, se tutti i movimenti d'ambe le parti si faranuo colla medesima celerità.

> XLV. Questo metodo è un poco migliore di quello in cui adoperansi (245) segnali : tuttavia è indefinito. Imperciocchè è manifesto, che non possono prevedersi tutti i casi futuri, nè, quand' anche si prevedessero, scriverli nella bacchetta. Quindi ove insorgesse qualche avvenimento di cui non aveasi sospetto, ogn' un vede che secondo questa invenzione non potrà esso indicarsi. Sebbene, neppur quanto è scritto nella bacchetta è determinato; sendochè quanti cavalli vengano, o quanti fanti, ed in qual parte della contrada, e quanti navi sieno, e quanto frumento, non è possibile di dichiarare; non si potendo intorno alle cose ignote, pria che accadano, stabilir nulla in anticipazione. Ma questa è la cosa principale. Chè come potrà alcuno deliberare sugli aiuti da mandarsi, non conoscendo quanti nemici vi sono, o dove? come preuder (246) animo, o far il contrario, od immaginare qualsivoglia ripiego, non sapendo quante navi, o quanto frumento arrechino gli alleati? L' ultima maniera inventata da (247) Cleosseno e Democlito, ed alla quale noi demmo (248) l'ultima mano, è definita, e può ogni urgenza esattamente indicare; ma nell'usarla conviene aver molta diligenza ed accu-

rata osservazione. Eccola. Si prendono le (249) lettere d. di R. alfabetiche tutte per ordine, e si dividono in cinque parti di cinque caratteri l'una. All'ultima mancherà una lettera, locchè pertanto non nuoce nell'applicazione. Poscia quelli che voglionsi dar qualche avviso per mezzo de' fuochi preparansi cinque tabelle, cd in ciascheduna scrivono una (250) delle mentovate parti seguitamente. Indi accordansi fra di loro, che colui che darà il segno alzerà le due prime fiaccole insieme, e le lascerà finchè l'altro avrà alzate le sue, e ciò faranno per confermarsi reciprocamente mediante cotesta alzata. che stanno attenti. Abbassate queste, alzerà (251) chi dà il segno. le prime fiaccole a mano manca, per indicare qual tabella deesi guardare; come, se dovrassi affisar la prima, alzerà una; se la seconda, duc; e così avanti. Le scconde alzerà dal lato destro nello stesso modo, facendo a sapcre qual lettera trascriver dee dalla tabella colui che riceve l' avviso.

XLVI. Quando, poichè hanno queste cose stabilite, amendue separansi e vanno alle respettive specole, è d'uopo primieramente che abbiano un (26) traguardo provveduto di due tubi, per l'uno de' quali osservarsi possa il lato destro, e per l'altro il sinistro di quegli che risponde colle fiaccole. Presso al tragardo debbono le tabelle esser conficcate ritte, e così la destra come la sinistra parte coprirassi d'un parapetto largo dieci piedi, e dell'altezza circa d'un uomo; affinchè le fiaccole sovra quello alzate faccian (253) vedere con esattezza, ed abbassate al tutto si nascondano. Come ciò sarà apparecchiato da entrambi, quando vorrassi indicare

A. di R. per esempio, che certi soldati, in numero di cento circa, passaron agli avversarii; s'avranno primieramente a scegliere vocaboli tali che possano manifestarsi col minor numero di lettere; come in luogo degli anzidetti: Kretesi cento da noi disertarono. Che ora le lettere sono a un (254) dipresso la metà e significano lo stesso. Ciò scritto in un viglietto, così si rende noto per via di fiaccole. La (255) prima lettera è il K, ch'è (256) nella seconda parte e nella seconda tabella; quindi dovranno dal sinistro lato alzarsi pur due fiaccole, perchè chi riceve l'indizio conosca, che guardar debbe la seconda tabella : poscia cinque se ne alzeranno dalla destra, per significare ch'è il K, il quale occupa il quinto luogo nella seconda tabella, e che notar dovrà nel viglietto chi osserva i fuochi. Poscia quattro fiaccole dalla sinistra, dappoichè Rè nella quarta parte; due ancora dalla destra, essendo la seconda lettera della guarta tabella: onde chi riceve il segno scrive R. Le altre lettere esprimonsi nella stessa guisa. Con siffatta invenzione adunque si espone distintamente tutto ciò che accade.

XIVII. Usansi pertanto molte fiaccole, perciocchè due alzamenti debbono farsi per ogni lettera. Tuttavia adoperando con destrezza, può ottenersi quanto conviene. Ma (257) secondo l'una o l'altra invenzione quelli che maneggiano la faccenda debbono prima bene escricitarsi, affinchè occorrendo possano reciprocamente avvisarsi senza errore. E qual differenza apparisca nelle medesime cose, quando la prima volta si (258) dicono, e quando si eseguiscono per assucfazione, agevol è a chi vuole di conoscer per molte prove. Imperciocchè

sovente ciò che dapprincipio sembrava non solo difficile, A. di R. ma impossibil ancora, in appresso col tempo e coll'abitudine facilissimamente si manda ad effetto. Della qual asserzione fra molti altri esempi fa fede nel modo più evidente la (250) lettura. Conciossiachè in questa, ove prendasi un uomo ignaro affatto e niente famigliare della grammatica, ma del resto perspicace, poscia un fanciullo in questa versato, e datogli un libro gli si comandi di leggere ciò che vi è scritto, egli è chiaro, che quegli non potrà credere, dover il lettore primieramente fissar l'attenzione sulla figura di ciascheduna lettera, in secondo luogo sul valore, finalmente sulle combinazioni dell' una coll' altra; ognuna delle quali operazioni abbisogna di qualche tempo. Il perchè quando vede che il fanciullo recita cinque o sette versi in un fiato, non potrà facilmente persuadersi, ch'egli non abbia prima letto il libro. Che se accompagnerà ancora la (260) declamazione co' gesti, ed osserverà (261) le distinzioni, e (262) gli spiriti aspri e leggeri, al tutto non crederallo. Laonde non hassi a desistere da nessuna utile impresa, perchè vi apparisce difficoltà; ma conviene procacciarsene l'abito, pella qual via gli uomini conseguiscono tutti i beni, singolarmente circa quelle cose, in cui giace spesso l'articolo principale della salvezza. A questo ragionamento ne ha condotti la promessa da noi fatta in addietro; sendochè dicemmo, aver tutte le dottrine fatti a' nostri giorni progressi tali, che le scienze della maggior parte d'esse ridotte sono in certa guisa a metodo. Quindi per questo verso ancora è utilissima la storia (263) dovutamente composta.

XLVIII. Gli (264) Apasiaci abitano fra l'Osso ed il A. di R. 546 (265) Tanai, de'quali il primo sbocca nel mar d'Ircania, ed il Tanai mette foce nella palude Meotide. Sono amendue di tal grandezza che possono navigarsi. Ed è ammirabile come questa gente errante tragitta l'Osso, ed a piedi giugne co'cavalli in Ircania, Della qual cosa si ragiona in duc maniere, l'una probabile, l'altra maravigliosa, ma non impossibile. Imperciocchè l'Osso ha le sorgenti nel (266) Caucaso, e molto cresciuto nella (267) Battriana pelle acque che vi concorrono, progredisce pe'luogi piani con grossa e torbida corrente. Giunto nel deserto sopra colli (268) d'arena e balze dirupate, (269) spinge le sue acque con somma veemenza per cagione della massa e dell'impetuosa discesa a tanta distanza da' luoghi sovrastanti, che nelle parti inferiori saltano i suoi flutti oltre uno stadio lungi da' sassi. Per questo sito dicesi che gli Apasiaci, presso alla rupe stessa sotto la caduta del fiume passano a piedi co' cavalli in Ircania. L'altra manicra è asserita con maggior verisimiglianza della prima. Il terreno sottoposto alle cateratte dell' Osso (270) ha spianati sassi fra i quali dicono che s'insinui la corrente colla sua forza, e faccia profondi scavi, per cui va (271) sotterra, e picciol tratto vi percorre, poscia ricomparisce. I Barbari pella pratica che hanno de' luoghi (272) passano in Ircania su'cavalli pel pezzo di strada ove manca il fiume.

> XLIX. (273) Venuta la nuova ad Antioco ch'Eutidemo cra coll'esercito presso (274) alla Tapuria, e che dieci-

mila cavalli stanziavano sulla ripa del fiume Ario, per A. di R. guardarne i (275) passi, Antioco, rinunziato (276) all'assedio, risolvette d'insistere nel suo proponimento. Ed essendo distante dal fiume il cammino di tre giorni, i primi due marciò a bell'agio, ma il terzo dopo aver cenato ordinò agli altri di porsi in viaggio in sul far del dì, ed egli co' cavalli, e coll'armadura leggera, cd insieme con dicci mila scudi brevi, andò innanzi di notte, accelerando la marcia; perciocchè avea sentito che di giorno i cavalli degli avversarii erano stazionati sulla sponda del fiume, e di notte si ritiravano in una città distante di li non meno di venti stadii. Compiuto adunque mentr'era ancor buio il resto della strada, la qual era piana ed ottima pella cavalleria, tragittò il fiume colla maggior parte dell'esercito in sull'alba, avanti che vi arrivassero i nemici. I cavalli battriani, avvertiti dalle vedette di ciò ch'era accaduto, uscirono per recar aiuto, e cammin facendo s'avvennero negli avversarii. Il (277) re, veggendo che sostener dovea il primo attacco de'nemici, aringati i due mila cavalieri ch' erano soliti a combattere intorno alla sua persona, ordinò agli altri che si attelassero per insegne e per isquadroni', e che ciascheduno occupasse le consuete file. Egli co' cavalli andò incontro a' Battriani, ed affrontossi co'primi che gli vennero addosso. È fama che Antioco in quel cimento pugnasse più egregiamente di qualsivoglia altro de'suoi. Molti perirono in amendue le parti. Quelli ch'erano col re superarono il primo reggimento di cavalleria, ma innoltratosi il secondo ed il terzo, piegarouo e partirousi mal conci. Frattanto, essendo già la

240

4. di R. maggior parte de' cavalli schierata, Panetolo dato ad 546 cssi l'Ordine di farsi avanti, accolse il re e quelli che insieme con lui combattevano, ed i Battriani che disordinati cacciavansi innanzi costrinse a fuggire precipitosamente. Questi adunque, incalrati dalla gente di Panetolo, nou fermaronsi, finche s'unirono con quelli d'Eatidemo, dopo aver perduti quasi tutti i suoi. I cavalieri del re, avendo molti uccisi e molti presi vivi, ritiraronsi, ed allora pernottarono presso al fiume. In quella battaglia fu ferito ad Antioco il cavallo e morì, ed egli fu colpito nella bocca, o perdette alenni denti; ma in tal occasione sovrattutto acquistossi gran fama di valore. Dopo questa battaglia Eutidemo sbigottito si ridusse col·lesercito in (278) Zariaspa, città della Battriana.

PINE DEGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMO.

## SOMMARIO

#### DEGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMO

#### TARANTO RIPRESO DA FARIO

 $C_{ostA}$  dell'Italia inferiore senza porti — Porto di Taranto — Suoi comodi — Opulenza di Taranto — Fabio batte Taranto ( $\S$  1.)

## SCIPIONE MANDATO IN ISPAGNA.

Ingegno di Scipione - Scipione, non solo felice, ma prudente ancora - Egual condotta di Scipione e di Licurgo (§ 11.) - Racconto di Lelio intorno a Scipione - Scipione salva il padre (§ III.) - Chiede l'edilità col fratello - Finge un sogno presso la madre (§ IV.) - Amendue i fratelli sono creati edili - Scipione ha fama di parlare cogli Dei - È dolce sagace ed industrioso (§ V.) - Aringa in Ispagna i soldati -M. Silano collega di Scipione - Scipione divisa d'oppugnare Cartagine Nuova (§ VI.) - Consiglio prudente di Scipione -Tre capitani de' Cartaginesi ( § VII.) - Comodi di Cartagine Nuova (§ VIII.) - Prudenza di Scipione male attribuita alla fortuna - Lettera di Scipione a Filippo - Scipione s' incammina verso Cartagine Nuova (§ IX.) - Situazione di Cartagine Nuova - Alete ritrovatore delle miniere d'argento (§ X.) - Accampamento di Scipione presso a Cartagine Nuova -Circonferenza della città - Scipione aringa i soldati (§ XI.) - Cartagine Nuova battuta per terra e per mare ( § XII - XIII. ) POLIBIO , tom. IV. 16

remediation

— Espugnata (Ş XIV.) — Costume crudele de Romani netfe, sepugnation d'una citià — Saccheggio (Ş XV.) — La preda è egualmente divia (Ş XVI.) — Scipione ha cum de prigioni — Navi preue (Ş XVII.) — Mogno e sennotor presi — Statichi — Moglie di Mandonio ed altre prigioniere (Ş XVIII.) — Danaro preso — Continents di Scipione — Scipione manda Lelio a Roma (Ş XIX.) — Esercitii militari — Ferve il lavoro nelle officine degli artigiani — Duto il Senofonte — Scipione ritorna a Tarragona (Ş XX.) — Esercito di cavalletria (Ş XXI.) — Il capitano dell' esercito debb'essere dapperatuto presente — Detto di Demetrio Falerco (Ş XXII.)

## AFFARI DELLA GRECIA.

Frammento d'orazione contra i Romani (§ XXIII.) — Eurileonte pretore degli cheti — Ingegno e massime di Filopémene — Tre libri di Polibio intorno a Filopennene (§ XXIV.) — Filopennen è instruito da Cleandro — Convive con Eedemo e Demofino – È valoroso e moderato — Creato generale della cavalleria (§ XXV.) — Giuochi Nemel — Filippo dassi in Argo alle più vituperose lasteivie — Innoltratosi negli anni diventa visioso (§ XXV.)

#### AFFARI D'ANTIOCO

Eccellensa della Media — È abbondevole di cavalli — Ecbalana — Magnificenta della regia d'Echatana — Tempio
d'Anaa (S XXVII.) — Antioco va contro Arease peri disserio — Legge de' Periani circa gii acquedotti — Arsace guasia i posti — Antioco viene alle Contoporte (S XXVIII.) —
Proseguisce verso l'Ircania (S XXIX – XXX.) — Patza di
monte Labo — Discende nell' Ircania — Tambrace città —
Siringe capitale dell'Ircania — Erresa da Antioco (S XXXI).

#### GUERRA D'ARRIBALE.

I Consoli sono tratti in un agguato — Cade Marcello per sua imprudenta — Le prove sono da farsi con gente vile (§ XXXII.) — Prudenta d'Annibale (§ XXXIII.)

#### Scipione in Ispagna.

Edecone s'arrenda d'Romani (5 XXXIV). — Indibite e Mandania abdandonano i Caraginesi (5 XXXV). — E più difficile far buon uso della vittoria, che vincere — Co'nedezimi ordini hanno gl'imperit da aquistarri ed a conservari (5 XXXVI). — Asdrubale aspetta Scipione — Lelio ritorna da Roma — Indibite s' unisce a Scipione (5 XXXVII). )— Scipione s'adunta Re — Asirabale a Becula — Arriva Scipione (5 XXXVIII). — Del attacca Asdrubale — Pieges d'adrabale verso i Pirenet — Scipione vinciore (5 XXXVIII). — Ricusa d'Itolo di Re — Magnaninità di Scipione — Ritorno di Scipione a Tarragona (5 XL) —

## AFFANI DELLA GRECIA

Gli delni ed altri popoli chieggono da Filippo soccoro contra gli Euli, i Romani ed Ataloo — L'umo voloroso si conosce ne' pericoli (§ XLL1) — Filippo protegge tutti gli allesti — Eniani — Tisco monte (§ XLIL) — Uso de' segni per messo di fiaccolo accese — Maniera semplice degli antichi poco utile (§ XLIL1) — Libri strategici di Esea — Suo metodo di far espani colle faci (§ XLIL1) — Incomodi di questo metodo — Maniera di Cleosseno e Democlito corretta da Politio (§ XLIV) — La pratica è il miglior maestro — Ha grun foran nel leggere — Fa conseguir ogni più diffici cosa (§ XLVIL).

## APPARI DELL' ASIA.

Apasiaci — Osso fiume — Cateratta — Il fiume va sotterra (5 XLVIII.) — Tapuria — Ario fiume — Battaglia di Antioco presso i Ario – Falore d' Anticco — I Battriani vanno in rotta — Zariaspa città (5 XLIX.)

## ANNOTAZIONI

## AGLI AVANZI DEL LIBRO DECIMO.

GLI avvenimenti contenuti ia questo libro furono tutti descritti da Livio ne'ilbiri xxvi, xxvi e xxvii, se si eccettuino le speditioni d'Antico contro Arsace de Euidemo, che non potena aver luogo in una storia romana. Ma notabilmente differiscono le cronologie d'amendie gli storici, siccone verrenuo dimostrando a'respettivi siti, facendo insieme conosecre quanto Polibio sia stato nella distribuzione de' tempi più essito e più coerente a sè medesimo che nol fu Livio.

(1) Tutta la costa, ec. « Appartiene questo frammento alla narrazione della ripresa di Taranto per M. Fabio Temporeggiatore. » Reiske.

(2) Alcune parti de' Daunii; segnatamente le coste della Peucezia, intorno alla quale consulta la nota 322 al libro terzo. — Oggidi appellasi questo tratto terra di Bari.

(G) I Calabri. Costoro, a dir vero, non abitavano fra Reggio e Taranto, sibbene era la loro sede insieme con quella de Saleatini (compresi amendue sotto il nome di Messapi. V. la nota 55.5 al lib. m) ad oriente di Taranto, dov'è la odierna terra di Otranto. Ma e' sembra che Polibio abbia prese le parole 1-470. Τα λλμα Τα: "laλαία (questa regione d'Italia) in un senso largo, denotando con essa tuta la spinggia che dal promontorio Ispigio sia allo stretto fiancheggia Taranto; l'occhia

m'induco tanto maggiormente a credere, quanto che osservo ch' egli rilevar vuole la circostanza, che Taranto è il solo buon porto in tutta quella marina, non esclusa quella che giace a levante di questa città.

(1) Sin a Siponto. Questa città avea una situazione molto favorevole al commercio, per engione d'un fiume avaigablie e d'un grande lago che mettea nel mare, pei quali si faceano calare da lei le mercannie e sovratututo îl frumento (Strab. v., p. 284). Il qual fiume apprendiamo da Plinio (m., 11) essere stato il Cerbalo (oggi Carapelle) che comuniez col lago di Sapin presso l'autico orama idiatruta Salapia. Manfredi (2000 parole di Gio. Villani. Ist. fiorent. 1. v., c. 46) face disfare la città di Siponto in Puglia per li paduli ch'erano d'intorno, ch'era nifermae e male sana, e fece ivi presso a due miglia in su la roccia, e in un luogo dover au mbuon porto fondare una terra, la quale per suo nome fece chiamare Manfredonia, la quale è oggi il miellore norto che sia da Vinegia a Brandicio.

(5) Te commercie pe de passaggi. Πρέε Τλα έλλαγλε καὶ ημετλαβειειτ, Il Cassub, traduse ad permutandas aut transferendas merces; ma allo Schweigh, non piscque il secondo degli nazideit sostanitri, ed il vorrebbe cangiato in Jia-Bieses (vendite). Non considerò pertanto questo dotto commentatore, che μιθ-Βινα, sta qui per μιθ-βεσει ( passaggio ), tal essendo, secondo Esichio, il valore di cotesto vocabolo; non è vigli πλλαγλε renduto avesse non per baratti, seguendo in ciò il Cassub., quasichè tutti itrafichi consistessero in permutationi, ma per contratti, negoziazioni di merci, sesso che ha sovente questa voce, arrebbe fatto di a Polibio con molta aggiutatezza, che coa la roba come le persone provenienti dallo Grecia faccano scala a Taranto.

(6) Extendo noi, ec. Qui entra lo Schweigh, ragionande delle geste di Scipione in Ispagna, in un ginepraio da non ne poter uscire. Mostra egli dapprima Polihio coerente a sè medesimo ne suoi computi, laddove Livio, a detta sua, in questi contraddice; poscia fa vedere, come Polihio stesso nel calcolo

degli anni che avea Scipione quando salvò il padre, e quando prese Cartagine Nuova ando errato, mentreche Livio s'appose ai vero. Veggasi a questo proposito ciò che dissi nella nota 77 al libro vi intorno alla confusione recata nel calcolo de tempi dalle tre ere più accreditate spettatti alla edificazione di Roma.

- (7) Egli mosse. Molto maggior evidenza ha l'ippa9sis del testo, che non il praeditur in che lo voltarono gl'interpetri latini. lo non ho creduto disconvenire alla proprietà della nostra lingua la traduzione letterale di tutta la frase.
- (8) Retto. 'Υριλε è nel testo, che fu latinamente renduto per vere. A me pertanto non sembra che la metafora cammini hene; un sano discorso non essendo altrimenti un discorso vero, sibbene tale che in tutte le sue parti è perfetto, e che va dirittamente al suo oggetto. Quindi è secondo Esichio τίλιισε uno de' sensi di 'υριά, e à joge di 'υριά, non già λλοδε e àλλοδε.
- (g) Alla Piria. Narra Plutarco nella vita di Licargo, che questo legislatore, divissto avendo di mutare la costitutione di Sparta, recossi prima a Delfo, e poich' ebbe colò ascrificato, ed interrogata la Piria (sacerdotessa d'Apollo, detta ancor Febade, che rendea gli oracoli seduta sovra un tripode, e di tursa da furore per un fumo che di sotterra la investiva. V. Cicer., de Divinsa., r, 19, 36; n, 57), riportò in patria il celchre responso, et l'egli era caro qui Dei, e più Iddio che uno del principale.
- (io) Olò ch'è contrario alla propria aspettazione. A questa espressione ho intusto corrispondere il «μελία che qui leggia, e che fin in latino tradotto: Quae abhorent a comunibus opiniombus (cose che sono aliene dalle opinioni comuni), secondocha ame para uon senas stiracchiatura. Imperciocchè sta qui «μελία» in senso di l'i «μελ δίαντα» λλε/μίνε», cosa detta contro Laupettaiono (Υ. Esichia o questo vocabolo); e l'inaspettato non si limita già alle opinioni che dalle volgari differiscono, ma si estende acora ggii oggetti opposti a' desdirri ci alle passioni che nel comune degli uomini allignano, cui Polibio in questo luogo pare che mirasse principalmente.

- (1) Intimundo. Qui adopera Polibio un verbo di somma evidenza, usato giù da lui negli antecedenti libri, quri qual volta egli volle significar l'atto d'ecclure e di trasfondere in altri alcun affetto. È cotesto verbo inspa'clorat, che coi sostantivo personale nel dativo esprime operare, produr in alcuno timore (11, 6), fiducia (11, 61), speranza (11, 60), qui opinione. Nè la lingua tialiana, nò, io credo, nessura altra delle culte moderne, hu un vocabolo a questo equivalente; quindi ho scritto a "espettivi lluogbi metter terrore, inspirar fiducia, speranza, pissimar opinione. Persuazionem inferre, che hapno i traduttori latini, è fraze assai languida.
- (12) M'indusse. Eccoci di bel nuovo il verbo del quale ragionammo nella nota antecedente.
- (15) Imperciacelà narrava egli. « Se questo Lelio fosse ancor vivo l'anno di Roma 588, altorquando Polibio venne la prima volta in Roma, per mode che questi abbia pottore dalla sua bocca udir la costa, non sapremmo affermare. Poteva egli pertanto averla appresa da Lelio figlio, amico dell'Africano minore, che l'avea riasputa dal padre. Che esitesse un libro di Lelio sulla vità di Scipione, il natoli to Scaligero ad margine del soo Polibio; ma non sappismo che alcuno scrittore ne parli. Cicerone (de Orat, n. 18, 1) riferiese, che C. Lelio seriase per P. Tuberone, il quale lodò suo sio l'Africano, una orazione, ma fa costui Lelio il figlio, e l'Africano il minore, la sorolla del quale, figlia di Lucio Emilio, fin madre di qual Tuberone. » Schweigh, (14) Presso ad fumer 20, Vedi lib. Im., e 65, alla finer, e 5, di lib. Im. e 65, alla finer, e
- colà la nota 244. Del resto si maraviglia a hoon dritta lo Schweigh., che nel luogo testè cisto Polibio non faccia punto mensione di quest'atto craico dell'Africano, nè tampoco della ferita che in questa occasione riportò suo podre, e suppone che siasi perduta quella parte del testo, dove il Nostro ne ragionara. Se non che è da crederai che Polibio stesso, quando scrisse il terro libro, non avesse piena contexta del fatto, ce che in appresso egli ne veniuse in cognizione pel racconto che gliene fece Lelio. Oltre a ciò varti crano, al riferrie di Livio (xxx, 46), 1 rumori

ehe correvano iutorno a quell'avvenimento, e v'ebbe perfino chi, non al giovine Scipione, ma ad nu servo ligure attribul la salvezza del duce romano.

- (15) Appoggiava. Male difese il Reiske l'arayuar9rier che hanno tutti i codici, dandogli il valore di fu spinto, cacciato in luogo angusto, verbo che non può adattarsi alle speranze che vengono collocate in alcuno, siccome giustamente osserva lo Schweigh. Ma neppure l'aragla brier (sis aul'er ume lie malgides), che questi vi sostituisce mi va a' versi; dappoichè, per quauto egli con testi classici faccia conoscere l'opportunità della particella sis premessa al nome nella costruzione di cotesta frase coll'anzidetto verbo, stentata anzi che nò mi sembra tutta quella conversione dell'attivo in passivo d'un verbo che nella forma passiva esprime solo quanto tutta la frase, dicendosi வ்றிய்யார், க்கழிய்யார per collocar le proprie speranze in alcuno. Il perchè preserisco l'altra correzione di avavez 9:71 (da ava pipa, riferire, attribuire) proposta dallo stesso Schweigh., e da lui riconosciuta più simile alla scrittura de' codici, quantunque non la ricevesse nel suo testo.
- (16) In fratello maggiore. Fu questi ch'essendo console con C. Lelio l'anno di R. 50a debello Anicco, e quindi acquitosa; il nome d'Asiatico. Assistillo in tal occasione l'Africano in qualità di legato volontario, affinchè toccasse all fratello la provincia della Grecia (V. Liv, xxvn. 1, Fior., n, B. 4). Livio pertatto (xxv., 2) dà a lai per collega nell'edilità M. Cornelio Cetego, e non altrimenti il fratello Lacio. Ma forre continuava qui la relazione di I-cilio, la quale, siccome vedemmo circa il fatto riferito nel capitolo antecedente, non accordivasi con quanto ne narravano gli altri autori, a' quali sarassi attenuto lo storico romano.
- (17) Esa allora înavigato, ce. Sino dall'anno 537 era, secondo Livio (xx11, 22) il padre di Scipione partito pella Spagna coll'armata, non già per combattere in mare, ma per assumer insieme coll'altro fratello il comando dell'esercito di terra. Le geste de' quali e la loro tragica fina narrate avrà Polibio, per quanto

sembra, nel libro antecedente, dove al cap. 2.º qualche oscura traccia soltanto se ne scorge.

(18) Solito a casa. Era il foro romano situato fra i due colli Capitolino e Palatino, e per avventara sarà stata la casa di Scipione sorra una di queste eminenze; onde Polibio espresse il uso ritorno a casa per singla/sin;, ascendere. Al contrario nelle città greche era il foro in una parte elevata, conforme vedemmo in Taranto presa da Annibale (vni, 31) recarsi a quello i soldati da una via profonda; quindi solevano i Greci dire singla/sin; si Tai si sipiis, salire nel foro, per andarori.

(19) Con femminile tenerezza. Tie de madobere le gerainifer wa 3.s. letteralmente patendo essa un affetto femminile. Il Casaub. voltò così questo passo: Quem sermonem cum illo muliebri cupiditate excepisset, ed intatto il lasciò lo Schweigh., definendo nelle note cotesto affetto: Cupiditas quaedam subito oriens, cum tremula aliqua spe conjuncta (un forte desiderio subitamente nato, congiunto con qualche pavida speranza). Qui pertanto io non veggo nulla che più all'animo d'una donna che a quello d'un uomo si convenga, a tacere della credulità e superstiziosa reverenza pe' sogni, che lo stesso interprete, partitosi dalla prima spiegazione, mette in campo. Che se pognamo mente a ciò che forma il carattere de sentimenti muliebri, cioè alla facilità che questi hanno d'eccitarsi per lievi impressioni, noi troverem aeconcia l'espressione di tenerezza per denotare il piacevol affetto ch'erasi destato nella madre di Scipione pel sogno da lui narratole: prendendo la metafora dalla poca consistenza de' corpi molli, mercè della quale cedono di leggeri ad impulsi eziandio poco

vigorosi.

(20) Allora. Ho aggiunta questa parola al testo per consiglio del Reiske, sembrandomi essa necessaria pel compimento del concetto.

(21) Con istupor e plauso. Questo, se non m'inganno, è il valore dell'i=πλεα<sup>7</sup>ι=ῶς che qui leggesi, dal qual vocabolo non può andar disgiunta l'idea di sorpresa, ond'è colpita la mente di

chi vede una cosa che gli fa piacre bensi, ma alla quale non era preparato, siccome fia appunto la somparsa di Seigione candidato nel foro. Ma cotesto piacere non petea a meno di scoppiare con segni di approvazione; quiodi aggiusi all'espressione del primo aftetto quella dell'aggradimento con mi il popolo ricevette il giovin eroc. I traduttori latini, scrivenlo magna cum admiratione, non attiasre la mente dell'Autore; quantique lo Schweigh, mel ditionario Polibiano voltasse, citanda questo luogo, con maggior accorgimento il mentovato vocabolo cum admiratione et piusura.

(22) De' suoi sogni. Scipione, olte al sogno del quale avea parlato a sua madre, n'elbbe fra il volgo spacciati degli altri, affine di farsi creder inspirato dal nume; quindi serisse il Nostro Tion in purifori in plurale.

(25) Non aeva, ec. 'La séris 's i invara sono le parole del testo, che a mio credere, non firono comprese dallo Schweigh, il quale riferisce l's alle due volte che Scipione disse alla madre d'aver veduto lo tasso sogno. Pir gionerole sembrani che sia il sottinendervi γεργκέσει; quarum rerum nullum habut sonnium. Ne assurda è da reputarsi, conforne stima lo Schweigh, la lezione s' vierò dell' editione Erragiana, donde risulterebb questo senso: Ipsi autem nullum fuit somnium. Se non che sono ad esse contrari tutti i codici.

(a1) Della toccata struge. Goò della sconstita del padre e dello rio accennata dal Nostro alla fine del prossimo capitolo, e narrata da Livio nel lib. xxv. 34 e seg. Qui perusto sembra l'epitomatore aver omessa una grande parte del testo; dappoichè lo stesso Scipione, che non ha guari vedemno edile, scorgiamo di repente trasportato in Ispagna, ed insignito della suprema diguità militare aringar i suoi soldati: chi non voglia credere, che tutto ciò che riferi Polibio dal cap. 2 sino al 6, sia una digressione dalle geste di Scipione antecedentemente raccontate, ma che a noi non percenero.

(25) E pella propria temerità. Lo Schweigh. pretese di corregger il Casaub., che così tradusse questo luogo; perfidia Cel-

tiberorum et quadam temeriata, sembrandogli che non convenisse al giovine Scipione d'accusar il padre di temerità ; quindi riferi nella san versione queso vocabolo a' Celiberi, e scrisse, perfidia ac temeritate Celitierorum. Ma accortosi che l'ultimo di questi sostantivi non potres adattarsi all'analiteta popolazione, si ricredette nella note della prima opinione. Io ho stimato d'aggiugner, per iscansare equivechi, al mentovato sostantivo la qualificazione di proprira, ma non mi è paruto necessario di mitgarlo, siccome fece il Cassub., col quadam (una certa ) che ne indebolisce il senso.

(26) Venire ad un finel cimento. Ho seguito lo Schweigh, il quale ຂຶ້ອງຄວຣ ຈີເ μάχετθαι combatter densi) cangib in διαμάχετθαι (debellare de lațini).

(27) Marco. Era quesi M. Giugno Silano, il quale, a detta di Livio (xxv., 10) era stato aggiunto a Scipione culla spedizione di Spagna come autante (adjutor) col titole di propretore, avendo Scipione quello di processole. Avera egli già occupata la predictura di Napoli (xiv., xxm., 15), e fatto pretore gli era toccasa la provincia d'Etruria (id., xxv., 2, 3), dove gli fu proregato l'impero (id. xxv., 1) Quodid scorgesi, segre quest'ome soldato veterano state prescelto a compagno di Scipione, troppo giovine allora per afflara a lui solo tunta guerra.

(a8) Cinquecento cavalli. Di trecento soli parla Lirio (xxx1, 43), edi son nicinato a credere che questo fosse il vero numero; dappoiche, secondo lo stesso autore, e secondo Polibio ancora (cp. 9), venticique mila fanti e due mila cinquecento cavalli sommava il resto delle forte colle quali Scipione passò l'Ebro: cioè, la cavalleria era la decima parte della fanteria, siecone trecento è la decima parte della fanteria, siecone trecento è la decima parte della fanteria, siecone trecento è la decima parte, di tremita.

(20) Fernette anni. A detta di Livio (xxvu. 18) ne avea Scipione quasi centiquatiro (quatuor et viginti ferme annos natura), quando fu creato procossole; onde l'anno appresso, allorquando prese Cartagine Nuova, ne contava intorno a venticinque. Non è adunque l'asserzione dello storico romano tanto lontana da quella del Nostro, siccome lo è ciò che ne scrivono Valerio. Massimo (1v, 3, 1) ed Appiano (Hispan., c. 18), i quali vogliono ch'egli in età di 24 anni espugnata avesse l'anzidetta città.

(3o) Che non erano sospette. Nel testo è una luguna, e vi si legge soltanto qu'il « apà l'air e araptaire (in Presso i semici-l). Il Casaub, guidato dalla conjunzione με (i (neque, nè), che ne chiede un'altra simile, suppl a questo difetto nel modo che segue: (Quae nec ulli duci: tenere e assent oggiula, neque hostibas suspecta (che non potenn eser di leggeri note ad un altro duce, ne los coptete ne menici). Il Relae, più semplicemente: με (l'a un'a) λεία ων.λιμία: με με με με (μ'i ε μ'i) ενω καναία ο veramente με με (a un'a) ενα με (α un'a) ενα με

(3·1) Spiando. Energico rocabolo qui usa Polibio, e cui non ho potuto che approssimaria nel rogarizzamento Ina Più ci risari; serius' egli , che sarebbe quanto , tutti suscitando e scuotendo per cavarne la informazione cie desiderava: nel qual serso non si trova questo verbo ne' cocidanii. Kurii per eccitar a parlare trovasi in Platone (de Repth.; 1, p. 50; p. t. n., edit. Henr. Steph.); ma a torto fi lo Schweigh questo verbo equivalente del composto che qui leggesi. Impercocchè è ben diverso l'investigere con artificiosi discorsi presso deuno la verità di qualche fatto, dal muover nna persona a masifestare la sua opinione intorno a qualche cosa.

(3-2) Cunco. Era questo an distretto della Lusitania aggiacente al promontorio Sacro (Cayo S. Vincenzo), e così denominarsi da Romani per cagione della sua figura, sporgendo esso in mare con una punta acuta (V. Strah., un. p. 15-7). Plinio (vr. 22) il chiama promontorio, e lo distingue del Sacro. Ez 17ar. Kervita serive Polibio (ne' Conii), ciò è presso la popolazione che abitava in quella contrada. — Del resto osserva con ragione lo Schweigh, che quantunque il Cumeo situato fosse di là dello stretto d'Ercole

per rispetto alle nazioni d'Europa che venivano da levante, relativamente agli Africani che vi si recavano da ponente riusciva esso di qua del medesimo; mon abrimenti che si è detto della sponda di qua e di là dell'Ebro rigardo a' Romani ed a' Cartaginesi. V. la nota 281 al lib. nr.

(53) Nessuno degli anzidetti, ec. Gli alloggiamenti che assegna Polibio a' tre duci cartaginesi sono diversi da quelli che indica Livio (xxvi, 20); ma non perciò sono questi storici tra di loro discordi, conforme crede lo Schweigh. Como Scipione giunse in Ispagua, e dagli Emporii dov'era sbrcato, recossi a Tarragona, correva la stagione opportuna a' combatimenti, e gli eserciti cartaginesi occupati erano in fazioni miliari ne' siti accennati dal Nostro. Frattanto il duce romano dava in Tarragona udienza a'legati, che da tutte le parti della provincia a lui concorrevano (Liv., xxvi, 19). Ma sopraggiunse l'inverne, e Scipione, lasciata Tarragona, entrò nelle stanze (hiberna exercitus adiit, Liv.). Andarono del pari a' quartieri le truppe degli avversarii. Magono dal Cuneo ritirossi dentro terra oltre i gioghi di Castulone (la Sierra Morena); il primo Asdrubale, figlio di Giscone, dalla foce del Tago passò ne' dintorni di Cadico, e l'altro Asdrubale, figlio d'Amileare, dalla Carpetania si idusse a svernare circa Sagunto, avviciuandosi tutti più o men, a norma delle posizioni che dapprima occupavano, a'quartieri di Scipione. Confronta la carta della Spagna inserita nel lib. 111

(34) Combattendo con tutti uniti, εc. Ho adotato il supplimento dello Schweigh, il quale ossevando trouco il senso delle parole 71 μια πρία πάθα μα απόμετει 7 λλίως, nè potendo regionerolmente πεθεσίετει πρία 71 με significar altro che combattere con alcuno, pose dopo il mentorato verbo είναι ἐπεραλίε (esser pericoloso).

(5) El a sê gravissimi danni. lo non trovo punto necesario di congiure Salvario, (danneggiare) na Asivin (esser per danneggiare), nb àvio; (esser per danneggiare), nb àvio; (loro, cioè i Romani), siccome propone il Reiske, e non disapprova lo Schweigh; percocchi presente era pur il danno, de consisteva nell'inceppa-

mento di ogn' importante operazione di guerra (\*\*alla 7\*\*\* 1\*\*\*r=7la \*\*alla riven, nella guerra presente), ed i Romani non sono nominiata vanni l'amidetto pronome, nè in questo, he i tutto l'amtecedente capitolo. Sebbene non s'appose forse al vero neppur l'Orini, il quale muntò dapprima l'alisi è de presentano tuti i codici in às7ls. Imperciocché potrebbe às1s stare in senso di às1, codia, e Alariera, ed significate d'impedire, esser costruito sensa l'accusativo, siccome leggesi in Secolotte (Sympos, viu, 45) is più 31s; più 41s, se un Dio nol impedience per modo che la sentenza sarchbe questa: E di grandizismo impedimento era nelle surrez che allo codi faccossi:

(36) Ed intese. Ho ereduto conveniente alla chiarezza della sponitione di spezzar il lunghissimo periodo che da qui incominiendo continua nel testo sin alla fine del capitolo, e la di cui protasi, sostenuta dal participio assisso (udendo), giugne sino alle parule, donde io ho formato il 'ultimo periodo. Lo Seltweigh. preceduto dal Cassub. fece alquanto diversamente questa divisione.

(37) Indi che i Cartaginesi, ec. Livio pure fa dir a Seipione (xxv1, 43): Hic sunt obsides . . . hic pecunia, . . . hic . . . omnis adparatus belli est.

(38) De circa mille combattenti. Questi divise poscia Magone per modo, che cinquecento rimasero nella rocca, e gli ultri collocati furono sopra una eminenza voltata ad oriente. V. il esp. 13, e Livio, xxvi., 44. — Del resto nou renzo fra loro decordo gli autori che decrisaero questi avvenimenti intorno alla quantià delle forre puniche ebe presidiavano Cartagine Nuova, riferendo Livio (xxvi., 49) che secondo aleuri "avera diccimila sodiati, secondo altri sette, secondo altri accora soltanto duenilla. Polibio non si esprime bisiramenta su questo particolare; ma ove rifettimo che, dal presidio della rocca in fuori, egli uon fa mensione d'altri soldati, se non se della molitudio eramtat composta della infina classe del cittadini, dopo aver detto che in grande sicureza viveano i Cartaginesi, paderoni allors di questi

tutta la Spagna, suppor dobbiamo che piccolo fosse secondo lui il numero delle truppe che la città presidiavano.

(20) Tinno si ritraeva. Sottintendi che lo stagno potta guazzarti locchè gli diuse il Nostro poco prima, e non avea bioguo di ripetere. Il testo ha sal 2/5/10.2 1/ee/fi arez/s/ser, e e faccasi una tanta ritirata; dove non parmi che faccia mestieri di cangiar 1/ee/fiv, dovendosi qui indicare la grande quantità dell'acqua che si ritirava. Ben diversa la 1817 1/ee/fi e/fisheri che leggesi nel lib. 11, 70, per cui non la quantità, ma la quatità dell'inferna dispositione d'Antigno si seccenna.

(40) Un tratto. Hánr è nel testo, che qui non significa propriamente rursus, un'altra fiata, nè al contrario, siccome lo interpetra il Reiske, sibbene in un altro tempo; cioò a dire: Scipione dapprima occultava il suo disegno, finchè avutone il destro avvisosti di pubblicario.

(41) Nella lettera che scrisse a Filippo. q Dopo la guerra macedonica, alloquando Scipione foce la spedizione contra il re Anticco in Asia insieme col fratello Lucio, egli è noto che Filippo era amico de' Romani, e presto agli Scipioni molti servigi. La qual cosa poto da roccasione al cambio di lettere fra Scipione e Filippo. Pitutero nella vita di Emilio (p. 262) raumenta una lettera scritta da un altro Scipione, di cognome Nasica, a non so qual re, nella quade gli reade conto delle sue geste. » Schweigh.

(\$2) Da mar a mare. Vale a dire, dal mare che la faucheggiava verso oriente a quello che formava lo stagoo nella parte occidentale, siccome più chiaro apparirà dalla descrizione che ne' capitoli 10 e 11 fa il Nostro del sito di Cartagine Nuova.

(45) Ma il lato che guardava la città. Questo era il lato occidentale dove trovavasi lo stagno, il quale assicurava da ponente la fronte degli alloggiamenti romani dalle offese de'cittadini.

(44) Al vento libeccio. Прет априя Ава; propriamente al vento d'Africa, da' Greci chiamata Libia, donde il nostro libeccio.

(15) Peni stadii, pari a cinquemla passi. Quindi errò grandemente Livio (xxvi, 42), serivendo che la profondità di quel seno era di soli cinquecento passi. Lo Schweigh. erede che in luogo di quingentos passus abbiasi colà a porre MMD passus, ed alle parole passillado plas (un pochion di più) debbasi, giusta l'emendazione del Sigonio, aggiugnere il numero M, per indicare che la largheza are la metà della tumphezza, siccome dice Politico. La qual riduzione d'amendae le dimensioni alla metà di quelle che addita il Nostro, io non comprendo perché s'abbia a farc. Non è perstanto da marvajdiaria se Livio abagiliò in questi particolari, ore si consideri ch'egli non fu in que' luoghi siccome Polibio, i quale il obbe attentamente esaminati. (V. 71 cap. seg.)

((6) Un' isola. Questa era denominata Scombraria dalla grande quantità degli scombri che colà si pescavano, e tuttavia si pescano. (§7) Avvallata. Il testo ha psistissi si n, nel mezzo concava,

cioè a dire, siccome bene spiega lo Schweigh., avente una valle che passa per mezzo la città.

(18) Montmore, per rispetto alla lor altezas ed estensiono.

(6) Scogloso: Ewahders estiese Pollibo, che il Cassubs sensa ragione cangiò in renadeira (cavernose). Sazonis traduse questo vocabolo lo Schweigh. con poca esattezas : dappoiché tuò già il Nostro (1, 37) renadeira per iscogdi, ed Esichio definites questo nome, si repripagairar 19 sandrey wilpar, sansi circondati dal mare. Volle adonque significar Polibio, che i tro colli più bassi erano quasi tutti composti di grandi piètre isolate cal apre sonigianti agli scogli, e quindi difficientest accassibili.

(50) Asdrubale. Questi avea, secondochè narra il Nostro altrove (11, 15), fabbricata Cartagine Nuova, e ridotti in buono stato gli affari de'Cartaginesi nella Spagna dopo la morte d'Amilcare padre d' Annibale.

(51) Le sommità degli altri tre colli. Polibio valendosi qui del verbe πτρέχειν, applicollo alle cime delle colline anziche à colli stessi, periocche à πτρέχει» ε l'ambiente, cioè la parte più elevata dello spazio che forma il confine della vista, siccome

POLIBIO, tom. IF.

sono pell'appunto le sommità delle eminenze che vietau all'occhio di penetrar più oltre. Io non ho voluto lasciar perire affatto nel volgarizzamento questa particolarità che aggiugne evidenza alla descrizione.

(52) Alete. Tre persone di questo nome riscontransi negli autori. Il più antico era un discendente d'Ercole, il quale, avendo accozzato un esercito di Dorii, s'impossessò di Corinto (Pausan., Corint. 4 k: il secondo fu figlio d' Egisto, e s'insignori del reame di Micene come giunse la falsa nuova della morte d' Oreste, il quale gli tolse poi il trono e la vita (Hygin., fab. 122). Il terzo fu un vecchio troiano che accompagnò Enea in Italia (Virgil., Æn. 1, v. 121). Chi fosse l'eroe spagnuolo del quale in questo luogo si parla, nol dice nessuno. Ma non potrebbe per avventura un pronipote d'Ercole, il quale avea culto nella Spagna, essere stato in questo paese; tanto più ch'egli nacque al padre Ippota, quando errava esule pel mondo, dopo aver ucciso Carano che accompagnava i Dorii nella spedizione contro il Peloponneso, locchè fu cagione ch'egli ebbe da lui il nome d'Alete, derivato da anasana, io erro? V. Conon., narr. 26; Etimol. magn. alla voce Αλήθης. -Se non che Livio (xxvi, 44) nomina un tumulo di Mercurio che non trovasi nel Nostro; onde io proporrei di legger 'Ερμοῦ in luogo di 'Αλη7οῦ, se non vi fosse tanta discrepanza nella forma di queste due parole; sovrattutto in considerando che Mercurio secondo alcuni condusse colonie in Ispagna (V. Banier, explic. histor. des fabl., t. III, p. 347), e che fra le arti del lucro da lui protette può essere stata quella di rintracciar i metalli nobili nelle viscere della terra.

· (53) Le miniere d'argento. Intorno a queste vedi gli avanzi del libro xxxxv, c. 9.

(54) Un lavoro. Era questo un canale che metteva in comunicatione lo stagno col mare, e nel tempo della hassa marea facera uscir l'acqua da quello in questo, e ritornar nelle ore del l'alta marea; donde non picciol vantaggio derivava a' navigatori di quella spiaggia, i quali nel mentovato recipiente ricoverarsi poteano dalle subitance procelle, e racconciar i loro navigil.

(55) Sul taglio del ciglione ec. Cotesto taglio era il canale medesimo scavato in una lingua di terra, o ciglione che la vogliam chiamare, tirato dallo stagno al mare.

(56) Tal essendo ec. Per ben comprendere la disposisione del campo romano è da sapersi, ch' esso guardava colla fronte il canale suddescritto; per modo che avea a destra lo stagno, ed a sinistra il mare. Ora il lato suo posteriore, che il Nostro (v, cap. 9) chiama esterno, era, siccome ivi leggesi, circonduo di fosso e di doppio steccato, e l'anteriore, da lui appellato interno, era benal guarentito ne fianchi, ma la parte di mezzo, pelle ragioni qui adotte, era al lutto aperta.

(57) Per recear shigotimento. Ul rei novitate hostem terre-ret scrissoro i tradattori laini; me non rendettero, per mio avviso, il vero senso delle parole and and telle cota spaventar dorea gli avversarii. Più probabile sembrami che Scipione, lasciando secus fortificazioni il centro de unoi alloggiamenti, divisasse di far mostra di grande coraggio, osservando il quale ggi era hen ragionevole che gli avversarii stessero in continuo timore. Coal la intese pur Livio sciviendo (axxr, 42) e quasi interpetrando questo luogo coal: Seu faluciam hosti superbe ostentara, sivie ut subeantii sampe ad moonia unbiz recursara pateret. I omi son ingegnato di conservare nella versione la robusta sepuplicità del testo.

(58) Cotesta esoriazione. Non può ammirarsi abbastanza l'accorgimento di Sepiono nel dar imputos alle più possenti molle, onde l'umana volontà è spinta alle azimose azioni; sebbene sia da supporsi, che la matura esperienza di Lelio gli sia stata, con in questa come in altre occasioni; cortese d'utili suggerimenti.

(59) Collocò alla porta. Livio (xxv., 44) non fa motto di questa disposizione del duce romano, e dice soltanto: Multitudinem aliam, quo clamor, quo subila vocasset res, intentam ad omnia obcurrere jubet.

(60) Istmo. Questo era l'intervallo di due stadii fra il mare e lo stagno, dove Scipione alloggiato avea il suo esercito.

(61) Indicar fece ec. Non piacque allo Schweigh. la frase Siarquirai Tor xalpor, pretendendo egli che Siarqualreir si costruisca sempre senza l'aecusativo. Ma questo verbo non prendesi soltanto nel senso di dar il segno; sibbene val esso talvolta indicare, ed allora non ricusa il mentovato caso. Così scrisse Senofonte (OEconom., xII, 11): Harlus ues eupas levleus dinenumes (Indicami costoro pur bene); e qui pur io credo che abbia ad avere questo significato, e debbasi leggere francuiras los xafsos, cancellando la virgola ed il za?a innanzi alle due ultime parole. Per tal modo avremo una sentenza ben più ragionevole di quella che risulta dalla lezione dello Schweigh., e che così suona. Come prima Publio fece dar il segno colle trombe nel tempo dell'assalto, mandò ec. Ne vale per iscusare siffatta lezione il xxl che in tutti i manoscritti precede a 70, xalper, e che fu già sospetto allo Scaligero ed al Casaub., i quali lo credettero una corruzione di za7z, se dalle regole della lingua, siccome abbiam dimostrato, non è suggerita la necessità di far cotesta emendazione, e l'intrusione di quella particella congiuntiva può essere stata effetto della shadataggine di qualche antico copista.

(62) Come il nerbo. Livio, il quale non rileva la circottanza che Misgone mando fuori della porta i più robusti della moltine, sommanti due mila uomini, non fa la presente riflessione, che dà molto risalto allo stratagenoma di Scipione. — Del resto ho voltato rigina l'i wisipione, non un dessuo di muero multitudinii (punta, parte più acuta della moltitudine) sicconse fecero gl'interperti latini; sibbene, considerando ch' Esichio lo definisce ?i zalispanzaliale nipro 1918 e zinisce, la parte più operosa, più efficace della guerra, avendo egli, creto, in vista il xisipione. Processi della moltini della guerra, avendo egli creto, in vista il respieta più discoglyph. 11, 5); ho stimato che meglio vi corrisponderebbe l'ilialiano nerbo.

(65) Ciò non di meno. Livio dice soltanto: Et primo haud impari stetere acie, ma non ne addita, siccome il Nostro, la cagione, per aver tacitta la particolarità che accennammo nella nota antecedente.

- (64) Scipione esponevasi. Livio copiaudo quasi intieramente questo capitolo vi aggingne, che nel medesimo tempo i Romani combattevano per mare la parte della città che n' è bagnata.
- (65) La difficoltà del caso. Turdatum impetum Romanorum circosrissero più che non tradussero il Cassub. e lo Schweigh, questo tuogo. I oho avuta presente la spiegzione del Reiske, se condo il quale τ' δυγχρετια l'in νυμβαινίτλο è quanto υνμβαίν τλα "λείτει δύνχρετια, le difficili cose che ad essi (a' Romani) accadevano.
- (66) Per essere grandi. Il Reiske avverte che μίριθρε qui equivale a μῦκε (lunghezza) ο τόμε (altezza); ma poteva darsi altrea che le scale, appunto per cegione della loro considerevole altezza, fossero eziandio più larghe, quindi più grandi in amendue le dimensioni; e più atte a ricever un maggiore strabocchevole numero di soldati.
- (6-) Strucchi. Ho preferito questo aggettivo a quello di stanchi, i quali non psiono sempre puri sinomini, conforme dice l'ab. Romani (Diison, gener. de sinon. ital., tom. 1, p. 408); dappoichè nel senso figurato riferito dalla Grusca corrisponde stracco ad attritus ca a wapa/n, p-311, ce di Nostro ha qu'i/1/p.psi/nsi; amenduc derivati da 1p/3ω, tritare, acciaccare (v. 1, 62, e colà la nota 202 l.
- (68) Ritipinto. Disputano i commentatori se Politio scritto abbia serifi; privis ut a serifi, faitur, ripipingere, rimovere con forca, overcamente serifipapaire, da serifipirus, rimovere complicemente, attomare. Senza essminare le ragioni grammuticali ch'essi adduceno in fivore delle rispettre loro opinioni, io osserverò che, trattandosi d'un furioso assalte mandato a vuoto, molto più acconcimente esprimer doves questo avvenimento un verbo cui va necessariamente unita l'idea di violenza, che nou un altro dal quale può questa ander disgiunta.
- (6)) Più scale di prima. Non dice Livio (xxvi, 45), che maggior era il numero delle scale nel secondo assalto, ma che l'assalto stesso era più feroce. Così non rammenta egli l'aringa

fatta in questo incontro da Scipione, e tace parecchie altre circostanze relative a questa fazione che leggonsi nel Nostro.

- (70) Ma per la bocca ggorgeava. Lo storico romano che uno fi motto del canale, il quale secondo Polibio congitupere lo sarguo col mare, sorpassa la particolarità qui descritta, in parlando dell'abbassamento delle acque, ma narra che la corrente era incatatas da un forte vento da settentrione; onde il guado era telmente scoperto, che in alcuni luoghi l'acqua giugnova al bellico, in altri alle gimocchia.
- (71) Le guide. Erano queste i pescatori tarragonesi, i quali, a detta di Livio (1. c.), ora con leggeri barchette, ora, quando le acque cadevano, a piedi andavan qua e là pello stagno.
- (72) E di trasfondere ec. Kal comma 9i is moigent lous mapana-Acomircus hanno tutti i libri; ma gli spositori di Polibio idearono varie emendazioni a questo luogo. Il Gronovio disapprova l'accusativo, cui egli vorrebbe sostituire il dativo 7075 wapaza-Acquirous, ed a sostegno del suo parere cita un passo simile del Nostro ( 11, 56), dove leggesi zai evama 9eis (leus arayıráezerlas) Total Tois Asymmisous. Ma io credo che in nessuno d'amendue i passi il participio sia il dativo dond'emana il sentimento che ha da riprodursi negli ascoltatori : sibbene è desso lo strumento per cui si opera la sua trasfusione, ed il vero dativo simpatico è il pronome personale & v7 a, che si sottintende; per modo che tutta la sentenza sarebbe, nell'uno: e di render quelli ch'esortava a sè simpatici, e nell'altro : e d. r. q. c. ascoltavano, co' detti a sè simpatici. La variazione che io adotterei sarebbe quella che ha l'antorità di Suida, il quale, adducendo queste parole di Polibio, scrive wasaushtuomisous; dappoiche wasaushiutes significa con maggior proprietà esortare, ammonire. che non \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* L'opinione dello Schweigh., che, lasciando l'accusativo della persona, abbiasi a sottintendere il dativo della cosa, è bizzarra anzichè no. Ma non è punto d'ascoltarsi il Reiske, il quale cangiar vorrebbe evama 9eis in evama 9eis; giacche, quantunque trovisi evens/Jours per ubbidisco, mi lascio per-

suadere, «υμπιιθιί» è parola di pessimo conio ed al tutto arbitraria.

(73) Dal genere dell' armadura. I Romani erano da questa tutti coperti, quindi potevano con grande facilità precipitar dalle mura la moltitudine mal armata che le difendeva.

(76) Manado . . . addosso à citatàini. Livio (xxv., 46) dice : Ill passim ad oppidanorum cacedam sersi, quasiche spontanemente, e non per ordine del loro duce, i soldati eseguito avessero questo crudele ministero. Non credasi pertanto, sicome apparir potrebbe dalla relasione di Livio, che nella presa di Cartagine Novva fosse fatta tanta strage de' citatàini pella parte che questi ebbero nella difesa della città: che tal era, conforme asserize il Nouva, generalmente il costome de'Romani.

(15) E fi attir animali. Allorquando i Romani vendicaronsi sovra i Sanniti dell'onsta da loro riceruta alle Forche Caudine, e li ruppero in una grande battaglia, espagnati ch' ebbero gli alloggiamenti nemici, trucidirono, secondoche tarra Livio (nr. 14) interni ed armati, servi, liberi, adulti, fanciulli, tuomini e giumenti. Non potrebbe adunque Scipione in questa sua prima vittoria sver permesas, a comandata così enorme carnificina, perciocche avea l'animo inasprito dalla mistera morte che il padre e lo zio incontrata aveano in Ispagna ? Se ciò fosse, Polibio esagerato avvelbe in dicendo, che i Romani tutte le volte che prenderano una città, uccidevano indistintamente gli uomini e gli animali i cui s' avvenivone.

(76) E degli artiginati. Tăi ipparrisă ha îl testo, e questi sono propriamente colore che si occopane di vili mestieri, altruve chimnati dal Nostro Bănares. (V. 1., 40., e colă în nota 130); amzi sono essi que' medesimi che di sopra (c. 8) furono da lui nominati waki sur siparriprisi nal Bănares, nal Santilespiri, Nel seguente capitolo Polibio ii appella grisilignat (artefici manuli) voca săline, se non sinonim di ipparesar-lo Pijiferzi i chiama Livio (xxv., 47), copiando quanto ne serive il Nostro. Qui oppositi vengono a'citulatii (wx.liv.sir.), i quali erano di

più nobile condizione ed idonei a' pubblici impieghi, che comprendevansi sotto il nome di woldela.

(77) Da ciascheduma integna leggevasi in tutti i libri; is άντεν εξιήμες της λ'15 ν πρέξει διαντιβέζει ha 21 δια διέρει γ letter ralmente: separamo ogni giorno per tal faccenda le cose degli uomini; sentenza siliato assurda, che nessun senso racchiude, e che beu mi marviglio come si fosse potuta render latina così solent diebus singulis ad rem gerendam viros idoneco : . . . setigere, quand'anche, secondo il primo suggerimento dello Schweigh, si ometta il λε innanzi θει πόρει». Il Reiske pertanto con eflicissima audacia converti ξιρίμεκ in repulatar, e con non minore felicità propose lo Schweigh. nelle note di cangiare λε in l'its dalle quali correzioni risulta il senso che abbiam esposto.

(78) Giò fatto. Pretese il Cassah. di emendar il testo, cangiando ψη», 29 il 19 s., che hanno tutti ciodici, in «ŋ-8 il 19 s., pondute (le cose predate). Ma lo Schweigh. ha nelle note a huon diritto disapprovata questa canendazione, giacchè scorgesi dalle parcied il Livio (x. 1-y. 20), che nella guerra sannitica i soldati, dopo ch' era stata loro distribuita la preda, costretti firono a venderla a "mercatanti che seguitavano l'esercito. Quoindi ŝusiyases wafer. Il sen non piò significare, aequis portionibus inter omnes reccessas dividunt, siccome per esser consentaneo a sè stesso, il Cassabt. traduses quelle parole (la Cassabt. traduses quelle parole).

(79) Giurano tutti. Strana è la frase che adoperò Polilio in questo luogo, o leggasi come l'hanno tutti o codici l'îştar 18 meters na l'a l'ar i ştar, i prisore másiles (di serbat la fede secondo il giuramento, giurano tutti); o pongusi, conforme fece lo Schweigh, la virgola innanzi a na l'a so corregusi col Reiske, scrivendo na l'a l'ar i spar, is i prisoren másiles (secondo il giuramento, che giurano tutti); la qual tetione è la peggiore di tutte, sebbene lo Schweigh. le si dichiari favorevole nelle note; perciocchi lascia essa la propositione difettiva del verbo che la dovera reggere, coll'intrusione del promome relativo.

(80) Ove rugionammo. V. lib. v1, c. 33. Tutte queste cose riferisce Polibio in grazia de Greci, pe quali egli scrisse la sua storia, siccome egli protesta in varii luoghi. Livio che scrivea pe Romani dovea supporle note a' suoi leggitori.

(81) Serupolosamento. Con regione, secondochò a me pare, cangiò il Casaulo, seguendo l'Orsini, i νυμελέν ed ινημελίε chi hamo i codici in ινημελένε; il comandamento di recare la preda in un luogo non aggiugnendo vanto di diligenza dun capitano: laddeve l'atto di raccoglier ogni cosa in un cunulo, senza lasciar nulla addietro, può dirsi eseguito con diligenza e serupolosità. Quindi non credo che facesse bene lo Schweigh, di restare tanto feddimente attectato alla seritura del libri.

(82) Poco meno di diecimila. Secondo Livio (xxv. 47) ascendevan a questo numero i maschi soltanto; nè bene dalla sua relazione si comprende, se i duemila artigiani, dichiarati schiavi da Scipione, vi si contenessero, o ne fossero separati.

(83) Fra gli altri prigioni. Qualifica questi Livio (1. c.) multitudinem incolarum juvenum ac validorum servorum; cioè a dire: oltre agli schiavi, gli stranieri che avean colà fissato il loro domicilio. Che tal è la forza d'incolae, chiamati da Greci \*\*\*ps/\*\*\*\*. V. Forcellini, Lexic.

(84) Ciarme. Sono d'accordo collo Schweigh, che Polibio per πραήριστε qui non intese i remantori soltanto, siccome apparisee da Livio copiato dal Cassub, i dappoiché non solo coll' sgeginuta di questa genta Scipione, a dettu del Nostro, crebte della metai il numero de' suoi marinai, ma riempié esiandio le nazi catturate, le quali non avean al certo per anche soldati navali (classicarios mulles, s'ariβal'ar). Ma non posso conceder alla Crusca, che ciurma equivalga al latino remiges, remigem turma; a nulta dire della troppo ristretta definizione chessa ne da Propriamente gli schiavi di gaden. Gli stessi esceppi da lei adduti smentiscono questa spieganone, e singolarmente il testo di Gio. Villani (x, 216): Delle dieci galee, doi tutta la ciurma non ne scamparono che tre galee, dove per ciurma s'intende di contra s'intende per contra s'i

tutta la gente che sopra quelle navigava. Lo stesso dicasi della voce marinai, in che ho voltati i rávilas dell' Autore.

(85) E cresciuti della metà. Questo luogo è uno de' più difficili che riscontransi in Polibio, ed ha molto esercitato l'ingegno de' commentatori, che proposero varie emendazioni. Diffatti come poteva Scipione dopo aver accresciute tutte le sue ciurme della metà, worfens imiohious lobs mailas vaulas, trovarsi col doppio della gente di prima in ciascheduna nave, non escluse le prese? Il nodo pertanto, se non m'inganno, sta nella differenza che dee farsi, per rispetto alla gente accresciuta, tra le navi che il duce romano avea dapprima, e quelle ch' egli aequistò dipoi. Le antiche ebbero l'accrescimento della metà, locchè indicano le parole " mpie9e, che tengono dietro a 700 már-Tas varias; ma la totalità delle ciurme, così antiche come nuove. sommava il doppio di quelle ch' egli avea dianzi. Pognam caso, che in ciascheduno de' trentacinque vascelli, che Scipione avea recati seco in Ispagna, fossero stati dugento uomini, e che pell' aggiunta della metà salissero a trecento, per modo che la somma di tutti da 7000 uomini portata fosse a 10,500. I 3500 mancanti al compimento de'14,000, doppio numero di 7000 ch'erano dapprincipio, saranno stati distribuiti sulle diciotto navi prese, in supplimento di quelli che saranno periti ne' combattimenti; perciocchè πληρίω (συνεπλήρωσε ha qui Polibio) significa tanto empier la nave di tutta la ciurma necessaria, (locchè in questo caso non parmi che facesse bisogno, improbabil essendo che cotesti legni fossero al tutto vuoti), quanto supplir il numero di cui difetta. Adottando questa spiegazione iautili rendonsi, per mio. avviso, tutte le correzioni suggerite da'dotti, e pnò lasciarsi Il testo intatto.

(86) Che a diciotto. Secondo Livio (xxv., 47) otto erano sottanto le navi prese; ma osserva giustamente lo Schweigh. che più verisimiì è l'asserzione del Nostro, il quale nella fine del capitolo dice, che Scipione aumentata avea della metà la sua forza navale. (87) Colla stessa benevolenta. Leggo col Reiske 787 i instanti in vece del volgato 787 in 3737. convinto come sono da molti classici esempi da lui addotti, che quest' ultimo modo di dire ha forza di urbe interser, verso di toro, cioè della ciurma navale, locchè sarebbe affatto diverso da quanto voll' esprimere Politico.

(88) Trattando in tal guira ec. Questo periodo contiene uns breve ricipilotasione de' vantaggi dirvisui i 8 (monani dalla savia condotta di Scipione dopo la presa di Gartagine Nuova Rendette egli i cittadini heneroli e fedeli a se ed alla ma patria, confortò le classi inferiori ridotte in serveggio, ed acerabhe notevolmente il suo navillo e le sue ciurme. Chiarissina essendo e molto opportuna cotesta ricipilogazione, i o non so come venisse in mente allo Schweigh, di porre dopo le ultime parole un segon di lacuna, ne che cosa penassase il Reisle, trasportano ad principio del agguente capitolo la fine del periodo. Il Casaub. che non mosse nulla, a lintese meglio degli attri.

(8c) Magone. - Colui che fu comandante della città pe' Cartaginesi. V. sopra, cap. 12. - Schweigh. Secondo Valerio Anniate
(Liv. xxv., 6g) chianavasi il comandante drine (Armen con
peca analogia a' nomi punici leggono il Gronovio ed il Crevier).
Del resto narra Livio avanti questo fatto, come Scipione, convocati i soldati di terra e di mare, ringrazio dapprima gli Dei,
poscia lodò il vilore dei soni, ed aggiudicò l'onore della corona
murale a colui ch' era stato il primo a salir sulle mura; donde
namen del mare fieriasina tra due che la pretendevano, e l'ebbero entrambi. Queste particolarità o furon omese dal Nostro,
perchè non le credeva equalmente interessanti a' leggitori greci
che a' romani, o tralasciole il suo epitomatore.

(90) Consiglio de'vecchi. V. lib. v1, 50, dove Polibio parla di proposito della costituz ione de' Cartaginesi.

(91) Gli statichi. Il numero di questi; al riferire di Livio, ascendeva secondo alcuni a settecento.

(92) Ornamenti da capo. Egli è probabile che xéreus, e non

atasse, siccome hanno tutti i libri, abhia scritto Polibio · vecabolo che scritto nel prime mondo, secondo, Escidos, significa πημετφαλαία, core che si mettono intorno al capo. Vizino altreal lo stimo il atamese di biuda, atares valendo proprimente borba (V. Esichio). Donde poi il Toupio (Emend. in Suli, part. 11, pag. 274 e sep.), le cui erudite osservazioni s questo proposito lo Schweigh, non sa abbastanza ammirare, prendesse che tutte e tre le accumate scritture abhiano lo stesso valore, e che l'ornamento del quale discorre qui Polibio consistesse in perdenti che rassomigliavano a coni, sel vegga chi più di me am siffatte sotili ircerche.

(μ5) Scémitarre. Considerando che lo scoliaste di Licofrone definice βάμφεν, επε, 7 λ ενεπεμνέν χε/Τελε Τέν εγίενε, 1 θεσεν ευνο degli uccelli, io sono venuto nell'opinione che βάμφεν ο βάμφε (μμφῶν εκτίsse Polibio nell' accusativo plurale) denoti in questo luogo una specie di spada corta ed incurvata guisa di becco, quali sono appunto le scimitarre o scialole; tanto più che βάμφεν ε εκτίση εκτίση ενέχει ε (becco, grugno). Male voltò adunque, se non crevo, lo Schweigh questa voce cultros, cui egli doves aluneno aggiugnere l'epiteto fatento, se non credeva troppo calsante acinaces, picciola spada della suddescritta forma, che i Persiani portravan al fianco destro. V. Lips, lib. 111, dial. 5 analect ad milit romane.

(94) Era la donna. Livio, che narrando questo avvenimento siu qui seguitò fedelmente il Nostro ed il tradusse quasi a verbo a verbo, ora l'abbandona e s'affretta alla fine, concludendo che Scipione consegnò le donne ad un uomo di specchiata integrità.

(95) Oltre seicento telenti. A detta di Livio (xxv1, 47) l'argento omisto che fu allora receto a Seipione pessava 18,500 libre. Ora essendo presso i Romani il talento attico (che questo era il più comune) eguale a ottanta libbre (Liv. xxxvn1, 58), no viene che seicento talenti erano paria lilhà. (80,000, quindi è da supporsi che le rimanentilibb. 29,700, anzi una nuggior somma, fense in monete d'oro. Sebbase non apparise chiaro dal testo.

di Livio, se i danari da lui addituti (astero di pubblica ragione, overcamente tolti a' privati nel saccheggio, siccome il furono probabilmente le patere d'oro, ed i molti vasi d'oro e d'argento de'quali egli fa menzione. Dalla relazione di Livio scorgesi ancora la quantità delle armi d'ogni genere, delle provvigioni e delle navi da carico con tutto il loro contenuto, onde in quella occasione i Romania s'impossersarono.

(96) In quello ec. Più distesamente narra la cosa Livio (xxv., 50.) il quale mette in boca a Scipione una allocutione pomposa diretta allo sposo della vergine, giovine primario fra i Celiberi, ed aggiunge narcochie circostanze onesse da Noatro, ma non educe da tutto il fatto il morale avvertimento che qui riscontrasi con tanta dignità enunciato. Nella quale diverrità di sposizione, siscome generalmente un el carattere d'amendue le storig, manifestasi la diversa tendenza de l'oro autori; essendosi Polibio prefinso l'ammestramento dell'uomo di stato e di guerra, e Livio il soddiafare alla curiosità de' suoi leggitori: onde quegli, toccato l'obbetto principale, corre alla istruttiva conclusione; questi ama d'interenersi su'mintui piacevoli ragguagli, sulle controversie, salle dicerie probabilimente tenute, e sorr'altre, simili cose.

(97) Perché jacessero note. Preferico il δελάει/πε in che il Casudo. converti il vizioso δελάει/πε che hanno alcuni codici, al δελάει/πε che leggosi in altri, e che approvarono l'Orsini, il Gronovio, il Reiske e lo Schweight, dappoichh non solo Lelio, ma forse più efficacemente la vista de'nobili prigioni ch'egli seco menava, render doveano palese a Romani la grande vittoria.

(68) Il primo giorno. Livio (xxvi, 51) ha tradotto pressoché utito questo artícolo, con alcune varianioni che verrò qui notando. — Rinfrescarzi, 3-paritrir, con cibo più lauto, e col ri palimento del corpo: particolarità non rammentata da Livio. — Il terso riposarsi. Secondo Livio ciò feccro il quarto giorno, poichè nel terzo ebbero eseguiti gli esercinii, da Polibio asseguati al quarto. — Ebbe molitasima cura degli artigianii. Di questo importante provedimento Livio tese al tutto.

(φ)) Con ispade di legno. Rudes le chiama Livio; ma il nostro aggiugee, che avvan il bottone di cuoio, simile a quallo della spade che adoperanti negli esercizii della scherma. Il Reiske dice chi erano corio toti induti (tutte ventte di cuoio), ma ciò non era punto necessorio alla sicurezza del loro maneggio se non avenno teglio, e se l'avenno, cotal vente poco giovava. Tuttavia questo è il senso che risulta della paroli del letto; [ενλινα: iraul'a μίναι με με με με με με επι εντινα είναι με με με με με επι εντινα είναι με με με επι εντινα επι εντινα

(100) Provavansi e maneggiavan i remi. Cioè a dire, faceano prova di pugnare tra loro, davansi finte battaglie, esercitandosi ad un tempo nel remare. Agilitatem navium, dice Livio, simulacris navalis pugnae expericbantur.

(101) Coa Senofonte. « Questo luogo additato da Polibio è nell'Agestiao, p. 655, ediz. del Wechelio ». Reiske. « Dello stesso dettato si vale Senofonte nella storia greca, lib. 111, p. 390, ediz. di Basilea 1560, » Schweigh.

(102) I movimenti ec. Il trovarsi questo frammento in tutti i codici, tranne l'urbinate ed un parigino, in successione immediata coll'antecedente senza nota di separazione, ha fatto creder a tutti gl' interpetri di Polibio, ch'esso appartenesse agli esercizii militari che Scipione eseguir fece alla sua gente dopo la presa di Cartagine Nuova. Ma lo Schweigh., riflettendo che in nessun luogo di questo racconto v'ha alcuna traccia di Scipione; che quanto riferiscono Polieno (Stratagem., L x, c. 4) e Plutarco (in Philopoem., p. 359 e seg.) circa le evoluzioni che Filopemene facea far alla cavalleria per esercitarla, perfettamente s'accorda colla descrizione degli esercizii cavallereschi che abbiamo qui dinanzi; finalmente che Iwwappes (generale della cavalleria), qual era appunto Filopemene presso gli Achei, è nel cap. 22 chiamato colni che in quelli s'occupava, laddove eraniavis (duce supremo) è dal Nostro sempre denominato Scipione : a queste cose, dissi, riflettendo l'anzidetto commentatore, egli si persuase, che questo capitolo col susseguente dovessero tener



dietro a quello in cui ragionasi della educazione e dell'ingegno di Filopemene, e della sua elezione a comandante della cavalleria, per modo che l'ordine de'capitoli sarebbe questo.

Affari degli Achei. (titolo da porsi nel sommario).

Cap. XXI. Eurileone, pretore degli Achei (che ora è il cap. 24).

Cap. XXII. Filopemene adunque (ora cap. 25).

Cap. XXIII. I movimenti ch' egli credeva (ora cap. 21).

Cap. XXIV. Preparate così (ora cap. 22).

# Affari degli Etoli. (nel sommario).

Cap. XXV. Conciossischè il caso (ora cap. 23).

- (103) Piegar a destru. 16° 11/10. Adalla parte della brigita. che il cavaliere reggeva colla destra. — A sinistra. "En' 8-p³ c, dalla parte della lancia, ch' egli tenea nella sinistra. Ne' quali movimenti, appellati » λ/n/sr (clisis), piegamenti, declinazioni descrivean un quanto di circolo. V. nell' annessa tavola la fig. 1.
- (104) Foltarsi, cioè a dire, girar tanto che la faccia venga ad assere dov' era prima il dorso, e questo dov' era la faccia; locchè accade facendo meszo cicolo, o percorrendo lo spazio d'amendoe i piegamenti a destra ed a sinistra. Μεθαβολὸτ (metabole) svoltata chiamano siffatto movimento i tattici greci. V, fig. 2.
- (105) Ritornar al posto. Rimettendosi là , dond' eransi prese le mosse per piegar a destra ed a sinistra, e ciò chiamavasi anarapoù (unastrofe), rivolgimento indictro, ritorno. V. fig. 1 e 2.
- (106) Girar in banda, facendo un quarto di circolo, siccome nella clisi faceano i singoli cavalli. 'Ewerpeda' (epistrofe) giro di fianco, è il vocabolo greco che ciò esprime. V. fig. 1.
- (107) Far doppio e triplo rivolgimento in fianco. Il primo è detto di Greci «γενενερικ» (prispasmo), quasi convulsione, moto violento in giro; lo stesso che la μι7αβαλλ (metabole) per ciaschedun cavallo. Eseguivasi per modo, che i cavalieri ritoravana il punto di prima, dopo aver fatto un quarto di cir-

colo a destra, ed un quanto a sinistra; quindi era desso unito coll'anastrofe (V. nota 1o4), non altrimenti che il semplice rivolgimento laterale, e forse non errò il Cassuh,, siccom'è parere dello Schweigh, collocando qui cotesto vocabolo; ma non dovera egli ometerlo nelle evolucioni decavali sperati. V. fig. 2.

—Nel triplo rivolgimento in fianco, "samijemarphi (experispasmo), quasi giramento tumuliusos in fuori, percorrevano tre quarti di circolo, quando a destra, quando a sinistra. V. fig. 3.

(108) In man o due file. Kaila higaer sad dhasglaet. Il lochor era propriamente una parie della lazzie (compagnia); ma qui esprime l'ordine nel qual erano collocati i cavalieri, ed in questo senso equival esso, secondo gli autori greci di tattica, a reriger (stichos), chi è quanto fila longitudinale. Quindi significa dilochia due di queste file unite.

(100) In iaquadroni ed in reggimenti. Eft ἐνλαμοῖν Γι καὶ ἐνῖ Ινακροῖν Εὐ Aparic (ulamös) cinquanta nomini (Plutare in Lyeurg, p. 54), e nell' ipparchia, secondo Eliano, c. 28, ed Arriano, p. 51, contavansi 51 acvalieri; onde dieci idami formavano una ipparchia. Alla prima corrispondea presso i Romani la tarma, che dapprincipio componeuvasi di treta uomini, posica di trentadace. V. Varrone, de ling. lat., 117 (Vegez., de re milit., 11, 25; Fest., de Decurioniih. Alla seconda può parsgonarsi l'ala romana, formata da 400 a 600 comini. V. Lipa, de milit. rom., lib. 11, dial., Quindi è chiara l'analogia che corre tra le mentovate divisioni, e lo squadrone ed il reggimento dell'odiema evvalleria.

(110) A vicenda, cioè, quando in un'ala, quando nell'altra, tal essendo il valore delle parole iφ' isaligus lin sajalus, che il Casanh. non comprese, interpetrandole in utroque cornu.
(111) Interponendo le file. Quantunque wasingalalistis, dorè

(111) Interponendo le file. Quantunque παριμβάλλιτι, dov's discorso di schieramenti, abbia presso il Nostro quasi sempre il senso di παριβάτιτι, schierare seuplicemente, apigando eziandio Esichio παριμβάλλι, παρίβαξιε, qui tuttavia significa questo verbo distendere gli ordini per modo, che ciascheduma fila entri nel luogo di qualla che ha abbandonato il posto per collocari al fianco della prima rimasa immobile. Sieno nella fig. 4
a, b, c tre file l'una dopo l'altra collocata, le quali senza cangiar positione abbiano ad esser schierate in fronte. Retatudo la
fila and suo luogo, la fila b d'aru un movimento in fianco, e
lascerà vecuo il suo, nel quale entrerà avanzandosi la fila c.
Fratanto b' progretiri innaza; e is metterà al fanco d'a c. Gio
eseguito, moverassi e orizzontalmente, finattantocliè il primo
uono della sua fila troverassi precisamente di rincontro all'ultimo della fila d' poscia anderà avanti, e si porrà accanto a b,
mentre la fila d' occuperà il suo posto, e si disporrà a fare la
reseas evoluzione.

(112) O facendole svoltarec. Questa è la mapayayè (paragoge), ch' eseguivasi nella seguente maniera. Voltavansi le file tutte, pognam a destra, e l'una dietro all'altra si collocavano nell'ordioe di prima, sebbene colla faccia ad un'altra parte. Indi la fila a restando immobile, la fila b moveasi obbliquamente, ed allineavasi con a, e cosl c con b. V. fig. 5. In facendo questa svoltata l' inpayer, cioè il raccoglitore o condottiere della fila, non usciva di questa, siccome facea ne' movimenti retti, ma stava sempre al fianco (presso, wash) della sua fila; e questo è il senso di wasa robs sugarous, che noo fu compreso dagl'interpetri di Polihio, i quali la tradussero, post terga (Casauh.) a tergo (Schweigh.) praecedentium, locchè se avesse voluto indicar Polibio , avrebbe scritto mapa 74, 20par. Ma fatto sta che. ciascheduna fila ( Aéxes ) avea il suo conduttore, il quale badava all'ordine d'essa, e nelle marce la conduceva; (V. Senof., Cirop., L 11, c. 3, 22), pel qual effetto era necessario ch'egli aleun poco ne uscisse, e si mettesse, come si suol dire, alla sua testa-

(15) Il nomperte. Accadeva questo, quando la fila che prima occupava una lloca orizzontale si spezzava per formarne parecchie l' una all'altra parallele in direzione verticale, locchò nella militia greca chiamavasi urina Aŭr (quasi rompere girando), operu an "al" un picha en "a" un'interior se deservo per periclasi). Allora

POLIBIO, tom. 17. 18

le porzioni, in che rompersai la fila, facevan un giro ed andavan a collocarsi di rimpetto alla prima mirmasa nel suo posto, per modo che formavano come una colonna. Vedi la fig. 6, dove ho imaginato che la fila si spezzi in cinque parti. Sifitto movimento, facile ad eseguirsi, secundo comune nelle marce, dove l'angustia e gl'imbarazzi delle strade esigono talvolta di distendersi in colonna e di scennare la larghezza delle file, credeva Filopenmene che non richichese grande ammassariamento.

(114) A comendanti de l'neghi principali. Erano questi gli 'Aπ/l'iλι+1: , che secondo Polibio stesso (xx1, 56) esercitavano cotal funzione presso gli Achei. Ora siccome non trovasi cotal nome fra le cariche militari di nessur altra nazione, così dobbiamo creder vienmaggiormente, conforme nota lo Schweight, che degli esercitii di cavalleria fatti eseguire da Filopemene tratti questo perzo della storia Polibiana, e non altrimenti di quelli che per ordine di Scipione fatti furono in Isagoni.

(15) Bohatsoni. Έξεναλεσίαν ha il testo, propriamente il complesso degli esercitii militari, chiannso di Alatini decuruni (Liv., xun., 52) e decunio (Sueton, Ner. 7); prendendo i Graci ha denominazione dalla zerni, ed il Romani da' movimenti concitati che vi si fanno. Il Grassi (Dizion. milit, tom. τ, pag. 128) spiega evoluzione: « mossa d'un corpo di truppe per ispiegarsi in battaglis, per avere, o conservare il vantaggio del sito, per combattere, e vincere, o per citirarsi in buon ordine, se il nemico ha vinto la giorata». La qual definizione parmi che convenga colle idee che risvegliano i vocaboli greco e latino summentorati.

(118) Non cameninando. Polieno (Stratgem., vr., s.) 1 dice pressoche colle tesse parole del Nostro, (locché visepià dimorta che queste relazione non appartiene a Scipione), Filopemene non credeva comenini ad un buon generale d'andar innami alla falange, ma quando fra i primi, quando fra fii ultimi, e sovente ancora fra quelli di messo cavalcando, e tutto co' proprii occhi osservando corregova qualivogia errore. (17) Conciosiaché ec. Val a dire: Il comandante non hasi a considerare come il primo fra i combattenti, ma come colui, che colle cognizioni formitegli dalla pratica e dalla riflessione di-riger deve i movimenti e le azioni dell'esercito; locche egli far non potrebbe sena veder tutto, e recarsi ad ogni parto, sfilmo di persuadersi che i suoi ordini venguno scrupolosamente eseguiti. (118) Integron. Circa il valore della voce d'arapat che ho coll colle soci di prati e di propositioni della voce d'arapat che ho colle propositioni della voce della voce d'arapat che ho colle propositioni della voce della voce d'arapat che ho colle propositioni della voce della voce d'arapat che colle propositioni della voce della voce d'arapat che colle propositioni della voce della voce d'arapat che ho colle propositioni della voce d'arapat che ho colle propositioni della voce della voce d'arapat che ho colle propositioni della voce della voce d'arapat che ho colle propositioni della voce della voce d'arapat che ho colle propositioni della voce d'arapat che ho collegationi della voce d'arapat che della voce d'arapat che della voce d'arapat che ho collegationi della voce della voce d'arapat che della voce d'arapat che della voce d'arapat che della voce d'arapat che ho collegationi della voce della voce d'arapat che della voce d'arapat che della voce d'arapat che della voce d'arapat che della voce della voce d'arapat che della

(115) Ingegno. Circa il valore della voce diragus che ho così voltata, vedi la nota 269 al lib. r., dov'essa prendesi nello stesso senso.

(1:9) Demetrio Falerco. Diogene Laerzio (lib. v, p. 153, edit. Lond. 1664) laeciò activo. che questi avez composti due libri Zipaïuynaïa, (dell'arte di condur escreiti). — Quanto è alle parole, cioè teoricamente; laddove Filopemene il dimostrò col fatto.

(120) Ove i mattoni. Molto ha questo luogo imbarazzati i commentatori, e più degli altri se ne occupò lo Sehweigh., il quale non giunse tuttavia a sanarlo, ed a renderlo chiaro. Le parole di Polibio, o piuttosto di Demetrio sono queste: in un'il mine waleger Sie, nat nag fra doper imipeaelar leggie majaleger. Il Casaub. , dando a zal'a miar il senso di ad una ad una . per evitare d'esprimer una superfluità aggiunse la parola di rite (a dovere), e tradusse: Si singuli lateres fuerint rite dispositi. Il Reiske, poco piacendogli cotesta aggiunta, converti 9% in in 90's (tosto), e lo Schweigh. ne fece 9's (presso, accanto). Ma io credo che, quand'anche nulla si cangi nel testo, il senso corra benissimo. Imperciocchè reggendosi il paragone, da una parte sull'esatto congiugnimento così de'mattoni che forman un muro. o vogliam un edificio, fra di loro, come delle file ch' essi compongono, e dall'altra sull'unione precisa de'singoli soldati fra di loro; e de' drappelli che da questi risultano, ragion vuole, che zalà miar mair 900 Privat significhi, non già porre i mattoni l'uno dopo l'altro, ma sibbene collocarli in linea retta e l'uno presso all'altro, e na S' ina doper waga Stirat esprima l'aggiugner, o sovrapporre una fila di mattoni all'altra serrate ed a piombo; non altrimenti che negli eserciti, perchò operar possano con vigore, tom ad tomo, e fila a fila debboo stratamente e con precisione esser uniti, locchò è 7: a a 7 a 1/p a a a) sa 2/s 1/p s 2/p 1/p 2/p, conforme prosque l'autore qui citato. — Che se strane sembrassero queste frai; e da liene dalla storica semplicità, rammentiamoci che non è Polibio che parla, ma Demetrio falereo, il qual avea lo stile di filosofo, e ad un tempo di robusto orstore, secondochò riferisce Diogene Laerzio (1.c.)

(121) Ne risulta un tutto saldo e robusto. Queste parole sono nel testo alla fine del periodo; ma siccome appartengono ad amendue i suoi membri, così le ho, a maggior chiarezza, poste nel mezzo.

(122) Conciossiachè ec. Secondo il Casaub. è questo il frammento d'una lagnanza degli Etoli contra i Romani, rapportata da tale che non era etolo, il di cni discorso, giusta questa opinione, incomincerebbe tosto dopo la similitudine colle parole: Equalmente ora combattono. Che se egli nelle correzioni propose di sostituir illi ad Ætoli, ciò non fu già, cred'io, perch'erasi poscia accorto che nè Etoli, nè Etolo qui parlavano, siccome suppone lo Schweigh., ma perchè, essendo questa similitudine la continuazione, o a dir meglio la chiusa d'un discorso più lungo, egli è probabile che gli Etoli fossero già antecedentemente nominati, e che per accennarli ora bastasse il pronome relativo. Lo Schweigh, stima esser questo un brano della diceria d'uno degli ambasciadori (egizii, rodii, ateniesi e chii), i quali, a detta di Livio ( xxvii, 30 ), andati erano da Filippo per riconciliarlo cogli Etoli, rappresentandogli il pericolo che da'Romani sovrastava a tutti i Greci. Il qual parere acquista fede dalla circostanza che, conforme apparisce da Livio (xxvir, 31) e dall'estratto Valesiano riportato al cap. 26, Filippo, dopo aver udita quell'ambasciata, andò a ricrearsi a'giuochi Nemei, dove si diportò molto licenziosamente. Che se lo storico romano riferisce cotesto avvenimento all' anno 545, ciò non deesi attribuir a discrepanza fra i due autori, sihbene alla differenza tra l'era seguita dal Nostro, e la Varroniana che a Livio fu scorta. V. L vn., nota 77.

(123) Il titolo. V. la nota 8 al lih. 11.

[131] E coloro fru i Peloponnesii. Erano questi principalmente i Lacedenoni, i quali soto il lor tirano Macanida contemporaneamente agli Etoli invasero gli Achei, che implorarono ed ebbero soccorsi da Filippo. Gli Elei pure erano memici algili Achei, cal veano ricevuta guarnigione etolica. V. Liv, xxvv., 29, 31).

(125) Quelli. Cioè gli Etoli, cui si riferisce egualmente l'essi che viene appresso.

(126) Che ogni alleanza. « Che questo picciolo frammento scritto sia al margine del codice urbinate là dove leggesi nel contesto l'estratto che abbiamo testè esposto, lo dice il Casauh. ne' frammenti Polibiani. » Schweigh.

(127) Eurikone. Questo pretore degli Achei non trovasi da alcun altro rammentato. Polibio, dopo averlo appena reputato degno d'una superficiale menzione, passa tosto a Filopemene,
dando di lui una ristretta biografia, e preparando il lettore alla
refazione della sua prima pretura, ch' egli poscia espone uel
lib. x1, riferendola all'anno 547. Nel 546 (di Livio 547)
scorgesi da Livio (xxxv1, 50) ch' era pretoro Ricia, e l'anno
antecedente, cioè quello di cui narransi qui gli avvenimenti, Giciidad. Ma siccome gli Achei eleggevan i loro pretori nel principio della state (lib. v, 1, 1, 1012 1), così è da credersi, che
allor appunto Eurileone uscisse di magistratura, e vi cutrasse
Cicliada.

(128) Al principio delle geste di Filopemene. "Deprincipio, così il valore come la prudezza di Filopemene si revdettero note e nobilitaronsi nella guerra cleomenien l'anno di R. 53., nella battaglia d'Antigono con Cleomene (Polih u, 67 e seg.); ma allora era gli molto giovine e privato. Qui tratasis del tempo nel quale esercitò le prime pubbliche funzioni, cioè quelle di comandante della cavalleria, grado che conduceva alla pretura. In quella earica uccise di proprir mano Demofunte, geuerale della

cavalleria eles, e mise in fuga la cavalleria degli Etoli e degli Elei, conforme assericcono Plutarco, p. 50e, e Passunia, viti, Q. Della quale battaglia parlando Livio (xxvx, 53) non fece menzione della prodezza di Filopemene; ma dipoi (e. 53) rommenta egli un'altra battaglia, che gli Acbei non lungi da Messene diedero con loro vantaggio agli Etoli ed agli Elei, la quale il Casaubono nella erronologia Folibiana all' anno 545, per no 1546. Olimp. cxxxx, 4, pretende esser la medesima, che secondo Polibio fu data presso Larissa. Schweigh.

(129) Dimostratioamente. Mir à minițiare; cioè a dire, con evidenza tale, che abbia forza di dimostrazione, locché sembrani esprimer alquanto più di adcurate, in che voltarono cotesta frase il Valesio e lo Schweigh. V. la nota 131 al lib. 11.

(130) L'educatione. Il Valesio, trovato avendo nel suo codice ayurlas, cangiò giudiziosamente questo vocabolo in ayuyas (da ayuya, educazione); e per quanto il Reiske s'ingegni di difendere la scrittura antica, credendo che non disdicasi a questo luogo la menzione di combattimenti , fatiche , pericoli ; per quanto lo Schweigh., coll'appoggio degli esempi raccolti da Enrico Stefano. pretenda, che ayarla esprima non solo combattimento, ma eziandio esercizii della gioventù in qualsivoglia arte, egli è assai più probabile che Polibio, avendo pelle mani l'argomento della educazione di Filopemene, di questa parlasse nelle riflessinni che vi fa precedere. Se non che era forse scritto avaylas voce omessa nel dizionario greco dell'Ernesti, ma che trovasi in Esichio (il quale la spiega per assita, che io leggo col Kustero wastifa, educazione); e la poca chiarezza del gambo nel secondo y avrà per avventura dato luogo alla mentovata corruzione.

(15) Imperciocché, ec. L'azione d'imitare sembra avere unggior estensione, che non quolle d'emulare; dappoiche oggetto d'imitazione può divenire qualsivoglia prodotto della natura o dell'industria umana, ed eziandio le qualità buone o ree dell'animo: quando l'emulazione s'aggira sollanto su' pregi altrui, o veri o apparenti cea sieno. Questi pertuato, interessandoci più dappresso, sono con maggior ardore desidentati, di quello che vagheggiani le perfezioni in esseri non mimati; e per tal modo l'origine e gl'incrementi e le vicende d'una città non sono nelle main dello storio materia equalmente feconda d'utilità morali; che le dipinture de' grandi ingegni sino da' primordii della loro carriera. In questo gencer spica luminosamente il pratico sapere di Polibio, la storia del quale è tutta ornata di vivi quadri, attissimi ad instillare nell'amino i più generosi afetti, ed a corregger i privati costumi, che tanto influiscono nella pubblica fellicità.

(153) Le particolarità. — Le circostante particolari. Kalàμήεε σ – salà μήεε scrisse Polibio, secondo la interpretazione
del Reiske, modo – modo, car hac parte et rursus ez illa, eio
quando – quando, da una parte e dall'altra, quasi per compensacione. Ma a me sembra che il seuso del contesto non ammetta
questo avvicendamento, e che in amendue i luoghi debbasi sottintendere γ'a innauzi a καλὰ μίρεε, donde risulta ciò che collo
Schweigh. ho espresso.

(43) Che sircome, r.c. Distingue molto accuratamente Politio l'elogio dalla reliasione storica. In quello mira lo scrittore ad esalutare fi virth della persona, ch'egli propone a modello d'imitatione; quindi vi espori egli i fatti solo in quanto a queste virtà si riferiscano, nomettendo le circostane che a tale scopa non conducono, e magnificando ed estendendo quelle che hanno una tendenza opposta. Nell' altra non può egli permettersi parailati alcuna, e fedel interpetre della verità von hassi ad intertenere sulle particolarità dal suo subbitto alinee; ma dall' altro canto nulla gli à lecito di mascondere, così a lode come a carico delle persone che hanno parte negli avvenimenti da liu sarrati, ed è inoltre suo dovere di mostrar la connessione del passato col-l'avvenire, ed il successivo sviluppo de' fatti, in che consiste la parte dimostrativa della storia. Vedi a questo proposito cib che serius il Notro el 18. 1, c. 14, e. colà le annostazioni 37, e 38.

(155) Cleandro. Cassandro il chiama Platero e narra, che morto esendo Crausi, padre di Filopenene, mentre questi era ancor fanciullo, quegli per gratitudine della oppitalità riceruta educò Torfano con somma cura. Pausania (Arcad. 49) e Suida Pappellano cone il Nostro.

(155) Ecdemo. « Così è questi pur nominato da Plutarco culla vita di Tipopemene; na nella vita d'Arrot tovasi scritto Ecdelo « Megalofine; amendue visiosamente, dovendosi dire Ecdemo e Demofane. » Valesio. Nella stessa vita (p. 108) dice Plutarco ch'egli era in Atene famigliare dell'Accodemico Arcesilao.

(150) Arceila. Era questi uno de più celchri filosofi della Grecia, nativo da Pitane nell'Eolide, istitutore secondo Diogene Lacricio (1v, 6), dell' Accadennia di mezzo, el il primo che pro e contra d'una proposizione (ir isalitari) disputasse. A detta di Cicerone (Acadenic. 1, 12; iv, 24) sostecare agli, che nulla potes sapersi, e nulla opinarsi dovea. Frequeste menzione trovasi fatta di lui presso gli antichi, ma dal Nostro e da Cicerone in faori tutti il chiamano Arcesilao. V. Strab. 1, p. 15; xii., p. 614. Sencea, De Denefic. 11, 10; Plutarco, nel trattato come debbha disinguersi l'adulator dell'amico. Bayle, che scrive Arceillas, gli ha dedicato nel suo dizionario un articolo cruditissimo.

(137) Aristodemo. Fu costui ucciso da congiurati, e Nicocle espulso. V. Plutarc. (L.c.)

(138) Da' Cirenei. Era la repubblica di costoro a soqquadro per cagione delle sedizioni che la laceravano, ed essi vi ristabilirono l'ordine. Platarc. (1. c.)

(35) Il vero esercizio. « Gli esercizii che Filopemene esegul colla cavalleria achea furono poscia da Polibio più diffusamente esposti. V. il cap. 21, che dovea essere collocato dopo questo estratto Valesiano. Due anni appresso, fatto pretore degli Achei, ristabili lo stesso Filopemene la disciplina corrotta nelle forze di terra. V. x1, 8 e seg. » Schweigh.

(140) Cattiva emulazione. Kazo (una, val a dire, una emu-

lazione mal diretta, e recata all'imitazione di cose frivole o perniciose. Vedi x1, 8.

(141) Giuochi Nemei. Celebravansi questi ogni tre anni in Nemea, città deil' Argolide fra Cleone e Fliunte, in memoria d'Ofelte figlio di Licurgo che colà regnava, uceiso da un drago, e sepolto da' sette re che andavan ad espugnar Tebe, e con solenni giuochi onorato sotto il nome d'Archemoro. V. Apollod., Bibliot. l. 111, c. 6, 4; Stazio, Tebaic. v: nel principio. Quindi non lungi era la caverna, dove Ercole avea ucciso il famoso leone, della cui pelle si coperse. - Lo Schweigh, crede di trovar confusione nel calcolo de' tempi, non comprendendo come, stando alla relazione di Plutarco (in Philopoem. p. 362), questi giuochi sieno stati celebrati nella seconda pretura di Filopemene, che cade nell'anno 548 di Roma, quando da tutti i luoghi di Polihio ne' quali ragionasi delle feste Nemee apparisce, che queste facevansi negli anni dispari di Roma, e nel primo e terzo di ciascheduna Olimpiade. Ma è da sapersi che i giuochi Nemei celebravansi in ogni anno ad essi destinato due volte, cioè nell'inverno e nella state, conforme ha dimostrato il Wesselingio a Diod. Sic. xix, 64. Laonde incominciando il Nostro a calcolare gli anni di Roma dal mese di marzo, dovea necessariamente avvenire che i giuochi invernali cadessero nell'anno di R. anteriore a quello in cui cadevano gli estivi. Il perchè io suppongo, che i giuochi a cui intervenne Filopemene nella sua seconda pretura, fossero quelli d'inverno, quando correva ancora l'anno di Roma 548; laddove quelli che sono rammentati da Polibio erano gli

(143) Con brigate di gozzoviglianti. Képave wavefaves in Tas inela: è la fraze singolare che qui leggesi, quasi farendo compagnie di baccanti per assaltar le case. Nello stesso sesso trovasi il vocabolo Képavi in Eusépide, Cyclop. 39, ed Esichio lo definisce émpor appara magnala magnala propusarianala plas, licensiose cannoni meretricie, canti da banchetto.

(143) Sfrenata. Mi persuadono le ragioni colle quali lo Schweigh-

soniene la lezione d'àsidos da àsiass, impradentemente. Il franco, in luogo di siaslos per àsaloss, impradentemente. Il primo di questi averchi fiu susto da Eschilo ne Supplici con Giospir, per indicar una fiuga precipitosa e senza risegos; determinazione molto analoga al carattere d'una licenza che non hi limite, siccome fu quali di Filippo; quando l'epiteto d'impudente, sfrontato applicato a licenza non amplificherebbe nê modificherebbe punto questi des-. Circa il fatto V. Júx xxvu. 3.

(144) Avendo tutto all' intorno la guerra, mossa loro dagli Etoli, da'Romani e dagli Elei, nella quale, essendo Filippo solo lor alleato, ogni malvagità doveano da lui tollerare.

(145) Le quali tentense ec. Nel manoscritto del Valeio era «»δέντη μετίε iva (siccome noi non), che non può in alcun modo stare, per quanto il Reiske difenda questa lezione, daodo a ««δένατη il senso di δείνατη, il perchê. Più felice è la congliettura del Valeio, il quale, nelle note propose di serviere τηὶ δεν ἐμμιῖε ἐνα (intorno alle quali cose noi non); ma io ho seguito lo Schweigh, che sersisae els sou testo μετίε δείναι (146) È la Media. Ila il Nostro già parlato di questa provincian el lib. γ. e. 44. Or na descrive egi di novos alcune particolarità, acciogendosì a narrare la spedizione d'Antioco contro la Partia.

(14)) E gli armenti ancora. Ha ragione il Reiske che qui dee ansanca qualche cosa nel testo; gincche il d'¡ Fe ol quale incomincia la sostenza, e che significa perciocché, preceder dover la causa per cui gli armenti ec. Quiudi propose il mentovato commentatore di serivere : O «a.l à Afli» ¾ 1/2 «. 7. λ.; quantunque àfli»; col genitivo e non col dativo sogitati costurire, siccome riflette lo Schweigh, il quale crede, ch' esaminando hene la tessitura del discorso, non vi si trovi dificto alcuno. Come sarche pertanto se Polibio, con frase lui familiarissima, scritto avesse: Ē rupādiris sai l'a βαπλικά verripala, donde avviene che gli armenti regit lo non ho sosto d'introdurre questa correctione nel volgarizamento, ed ho legato il discorso con una semplice copula.

(148) Contra i barbart confinanti. Questi sono annoversti nel lib. v, 44, dove scorgesi ch'erano molti, ed in gran parte feroci.

(149) Oronte. Diod. Sic. (111, 72) dice che questo monte è dodici stadii distante dalla città, e che ha una salita molto aspra ed erta, dell'estensione di 25 stadii (6250 passi).

(150) Ed è senza mura. Secondo Erodoto (1, 98) aveva anzi Echatana, fabbricata da Deioce primo re de' Medi (i quali in addietro abitavano sparsi per villaggi), mura di maravigliosa costruzione, fabbricate essendo sopra colli, e disposti in sette cerchi per modo, che l'uno l'altro avanzava: ciascheduno di differente colore, e gli ultimi due co' merli l'uno inargentati, l' altro dorati. Nell'ultimo trovavasi la regia ed il tesoro. A detta di Diodoro (l. c.) fu Semiramide che nella sua spedizione della Media costrul quella regia, e provvide Echatana d'acqua, della quale avea penuria, tagliando un gran fosso nella radice opposta dell' Oronte, dov'era un lago, che si scaricava in un fiume. Non è pertanto improbabile che l'anzidetta regina, espugnata ch'ebbe cotesta città . la sfasciasse di mura . ed all'antica regia che per siffatto diroccamento andò distrutta, sostituisse una nuova. Se ascoltiamo Plinio (vi., 14) fu essa fondata dal re Seleuco (primo di questo nome); ma probabilmente nol avrà egli che ristaurata.

(15) Scioriamento di parole. Molto ha la parola ŝiedâriure che qui legesi in tutti i codic, occupsaj sij spositori del Nostro. Il Reiske volle difendetta, facendela significare, positure de ciaritateno, cruribus diductis, et gradu firma atque constanti: hizzarrissima idea. Lo Schweijh, lesse prima ŝiafâriure, com vocis contentione (gridando quanto uno ne ha nella gola); locheda nos soo men possa adataria illa militanticani di chi scrie. Ma ricordatori poscia che Polibio avea nel lib. 11, 61 detto di Filarco, che sigle tasgerò le calasnità del Manticata jari à ŝigleme saal ŝiaŝiriare, suppose che qui pure al primo di questi sostantivi avessa e taren distro il scondo. Ora quantunque fira i verili avessa cal men distro il scondo. Ora quantunque fira i verili

sensi che ammette la voce J.á9ers nessuno essttamente corrisponda a quello di relazione amplificata; tuttavia approssimandoglisi quello di descrizione minuta, accurata, è l'ultima lezione dello Schweigh., da preferirsi alle altre.

(152) Palchi soffittati. Così m'è sembrato doversi voltare 72 oalreuale, che sono propriamente tavolati attraversati per lungo e per largo da travi, donde risultano degl'interstizii scavati, che hanno forma di presepio, detto da Greci palen. Chiamansi ancora le soffitte en sommala, ma corrisponde a questo vocabolo l'idea universale di palchi, tavolati, applicabile a navimento ed a riparo, egualmente che a soffitta; e già usollo il Nostro nella descrizione del corvo di Duillio (1, 22) per un semplice aggregato di tavole. Ateneo (v , 11) così appella un muro forato da molte fenestre ad uso di lanciar dardi, appunto, siccome osserva a quel luogo il Casauh., pella sua somiglianza a coteste soffitte che hanno forma di mangiatoie. Il perchè mi maraviglio, ch' Esichio faccia oaliana sinonimo di carlonne, e maggiormente mi maraviglio del glossario antico, il quale adduce i vocaholi di anda 9meis, ipodi, entimun nel senso di laquear, ed omette o'alrous. Il lacunar de' Latini, derivato da lacus non è senza analogia colla voce greca che qui riscontrasi. V. Forcellini lexicon in lacunar.

(153) Anca. Acna Afra scrive Polibio, che lo Schweigh, seguitaudo il Bocharto, mutò in Anca. Ma io credo che abbiasi
a porre Ancite' Anrillur, nome sotto il quale in Echatana, giusta Plutarco in Artascrae, p. 1025, adoravati Diana. Differente
da questa era la Dea Anatii 'Anafur, al laquele i Medi, e giugolarmente gli Armeni, dedicato avean un culto molto esteso, e
che sembra essere stata la Venere di que' popoli; giacoche gli
uomini principali consecravan ad essa le loro figlie, le quali,
poichè eransi in onor della Dea prostituite, maritavansi, nè alcuono le ricusava. V. Strab, x. p. 532.

(154) Arsace. Secondo re de' Parti, il qual era uscito in campo contr' Antioco con centomila fanti e ventimila cavalli, e pugnò con tanto valore, che finalmente divenne allesto di lui. - Del resto avean tutti i re della Partia assunto il nome d'Arnace, che era quello del fondatore del regno, siccome gl'imperatori romani portavan il nome di Cesare e d'Augusto. V. Justim., x11, 5.

(155) Deserto. Intoroo a questo veggasi il lib. v, c. 48, e colà la nota 118. È pertatud da notari che il deserto della Carmania ivi descritto si unisce ad un altro deserto, il qual occupa una grand' estensione della Partia stessa sino a'auoi confini colla Media, per modo che amendue abbracciano in lunghezza lo spazio di Goo miglia, e di 170 in larghezza. V. Pinketton, geogr. mod. t. v, p. 105. Quindi, se non mingamon, apparisce, che Polibio non partecipò cegli altri antichi, lo atesso Tolemeo non eccetuato, l'errore che la Carmania separata fosse dalla Partia con una catena di mouti, che supponervasi una continuazione del Parcostra (Elwend odierno), il quale a 'erge fira la Media e la Perside el altrinecti non avrebrò egli nel luogo che teste citammo dato al grande deserto, unito a quello per cui veggiam ora passar Antico. la Preside ere confine.

(156) Il monte Tauro. Due erano le strade che dalla Media conducevano nella Partia ; l'una-pella etrette denominate Porte Caspie, tugliate artificialmente ne' monti Tapiri, che sono un ramo del Tauro (V. lib. v, note 119, 120), l'altra pel grande deserto, del quale si è ragionato nella nota antecedente. Arsec non è dubbio che avesse preoccupate le strette; ma Antioco cansolle, e volutosi a mezcadi avviosis pel deserto alla capitale.

(157) Spedi nuosamente. « Adunque l' avea già il re prima colà mandato, della qual cosa fu fatta menzione nella parte di questo libro ch' è perita. » Reiske.

(158) Centoporte. Così pur appellavasi la Tebe d' Egitto, ed ur altra città d' Africa che Annone sottomise a' Carteginesi. (V. 1, 73, nota 2,55). Da qui alle Porte Caspie erano, secondo Apollodoro presso Strabone (x1, p. 514), 1260 stadii, cioè miglia 157 1/6, e secondo Plinio (v1, 15) 130.

(159) I contorni delle Centoporte. Siccome questa città tro-

vavasi nel centro del reguo, ed in ogni parte distante da'monti, così eran i suoi contorni piani, e per conseguente opportunissimi ad una battaglia campale.

(166) Tagă. Io non dubito punto che questa non sia Raga, citu della Partia che, a detta di Strabone (l. c.), era soli 500 estadii (65 ¾ miglia) lungi dalle Porte Caspie, quindi molto più vicina s'monti che separano la Partia dall' Ircania, alla volta della quale marciava Autioco, che non le Centoporte. Giusta Tolemeo sarebbe Raga s' confini meridionali della Partia verso la Carmania, in direzione affatto opposta alla summentovata, e dalle Porte Cispie assai più lontana che non le Centoporte. Ill Reiske vuole che fosse Tabita, città, conforme osserva lo Schweigha, posta a la Polibio (xxxx), 11) enla Perside.

(16) Labo. Di questo considerevole monte, che Anticco penò tanto a passare, non parla alcun altro autore. Sembra ch'esso sia lo stesso che il monte Corono, il quale secondo Tolemo divide la Partia dall' Ircania, e prolungandosi verso mezzodi forma i monti del Tapiri. I moderni chiamano questa catena, il Mazanderna.

(162) Armati di brocchieri. 'Assatialas li appella il Nostro, da assatisto, picciolo scudo, quale è il brocchiero.

(163) L'etolo Nicolao. Lo stesso che accompagnò Antioco nella spedizione della Celesiria. Vedi v, 58.

(163) Una quantità ben grande. Varia ne codici la scrittara di questo luogo. La maggior parte ha mafiga nigarga, che no significa nulla, e che dalla correzione del Casub, il qual frappose la congiunzione mai a queste due parole, non ottene maggior chierzas. Nel cod. aquestano leggosi nigario che plarere dello Schweigh, suppone suapatifica, insigni per grandezza. Meglio di tutti la intese lo Scaligero scrivendo maño mapario para quantità grandiziama, ed a lui mi son attenuto.

(165) Se non l'avessero sbagliata. Ha ragione il Reiske, che il testo 11 μα διήμαρ<sup>7</sup>οι è manchevole del genitivo, col quale sempre si costruisce il verbo διαμαρ<sup>7</sup>άτειο; ma io non credo

cbe l'as iλωίδοs supplir debba a questo diffetto: sibbene sembrami più conveniente los ωμάγμωlos, ed a questo sostantivo mirai nella versione. Τῶν ωμάγμωlω διαμωρίώνω trovasi in Demostene.

(166) Laonde, ec. Cioè a dire; Diogene che comandava la prima schiera delle truppe leggere, che furono divise in diversi corpi (c. 29), azzuffatosi alcun poco colla prima stazione nemica che guardava il passo, lasciò tosto il combattimento, avviandosi per istrade scoscese, affine di riuscire sopra il capo de' nemici. Questa essendo, a mio parere, la mente di Po libio, io ho deviato nel volgarizzamento dalla traduzione latina, e le parole addorelieus idausass diagres non voltai nel senso di multum diversa rerum facies adparuit (apparve molto diverso l'aspetto delle cose); ma riferendo ilausas (attico plurale in luogo di ἐλάμβατον) a' soldati di Diogene, venni a significare che questi acconciaronsi ad un genere diverso di pugna. Il Reiske, parendogli le testè addotte parole difettare del sostantivo, propose di scriver idangano 7è mpayun, la cosa prese (un altro aspetto), ovveramente di cangiar il singolare nel plurale ελάμβαιοι, e di rapportarlo a oi πολιμίοι ; la qual lezione non so com'egli abhia potuto suggerire, non trovandosi cotesto sostantivo, nè in questo, nè negli antecedenti periodi. Ma egli era mestieri d'evitar un' altra difficoltà che presenta il senso attribuito al Nostro dalla versione latina. Dice il testo : 'O 917 aus τῷ πρὸς τὸ πρῶθος φυλάπειος προσμίξαι θους περίθος Διογέςης, iğu Der Tie ungadone morodueres Tie arabarer. Ed i traduttori: Itaque simulac Diogenes extra convallem adscensum moliens, in primam stationem hostium incidit (Quindi non si tosto Diogene, affaticandosi di salire fuori del burrone, s'avvenne nella prima stazione de' nemici ). Ma nessuna stazione de' nemici poteva esser fuori del hurrone, giacchè questi non supponevano, che le truppe d'Antioco per altra via passassero , fuorchè pel burrone stesso. Adunque nel burrone fu il combattimento, quantunque breve, pereiocebè Diogene deviò tosto, e l'uscita dal

varco dore attendevano i nemici, non accadde prima, ma dopo il combattimento. Il perché lo cancellera la virgola fra à să plara; e â xò x si si para ço conservandola porrai un puntu ominore (corrispondente al nostro punto e virgola) dopo Δατρίσεν. Non tradusti σρεση (ξαι nel senso d'incidere (abbatterai); perciocochè dal anzà lis repuntani che subito segue si conosce, che non d'un semplice incontro qui trattasi, ma d'una vera pugna, comech lieve, o di un'a vivisgila che dir voglista; de chi repulsarie.

(16f) Persuasi. Nel codice augustano e ne libri stampati, aeguiti dallo Schweight., δ καὶ πυπιερίναν, cel essendo persuasi; ma considerando che questa persuasione era la sola causa per cui i barbari eransi sulla vetta del monte ragunati, io ho omessa la copula.

(168) I luoghi più alti alle loro spalle. Ne' manoscriti leggesi imtis fissa ani nalla salla spalle. Ne' manoscriti leggesi imtis fissa ani nalla spalle); viziosa collocazione di parole, che il Cassab. e l'Orsini hanno ciascheduno diversamente corretta. A me è sembrata più naturale la emendazione proposta dallo Schweigh, nelle nuel, imtis fissa riba salla sulla silva l'issaya, e l'ho seguita.

(16g) Zambrace. Gittà della Partia la chiama Stef. Bizant., c l'Olatenio nelle note a questo geografo paria d'un medaglia di Settimio Severo, nella quale sopra la testa d'Apollo e di Diana leggesi TAMBFAKHNDN (de' Tambraceni), che secondo lui fu conista, allorquando quell'imperadore acquistossi il cognome di Partico. Siconome pertuato l'Ireania era soggetta a' re di Partia, così la prima, essendo mono estesa, cousideravasti ome una parte della seconda. Talabraca la chiama Strabone (x1, p. 568), na nulla dice della regia che vi era. Tollemo lo sorpassa.

(170) Siringe. Invano cercasi presso altri autori. A detta di Straboue (1. c.) chiamavasi la capitale Tape, ed occupava non lungi dal mare un sito felicissimo. Tolemeo (v1, 7) appella la metropoli Ireania.

- (171) Testuggini, ec. Vedi 1x, 41 e colà la nota 180.
- (172) Bastione. Heels/21044 non è semplicemente murus, con-

forme il tradussero il Casaub. e la Schweigh, sibbene propugnaculum, cioè muro che racchiude e difende le altre fortificazioni, quali erano qui le fosse, i ciglioni e gli steccati.

(175) Iperbazi. Υπήρραση: è scritto in alcuni codici, in altri πίηραση: on manifesta corruione, ed imbarzaz del discono. Il Cassubono ne fece Υπήρραση: e volle che fosse il nome del duce de mercenarii nell' accusativo. Il Reiske e lo Schweigh si settero dubbiosi, ed amarono meglio di sostituir a quel vocabolo una lacuna. A me è sembrato più ragionevole il ripiego del Cassubono.

(174) Acriana. Città ignota agli altri autori.

(175) Calliope. Appiano solo (de hello Syriac.) ne parla oltre al Nostro. Era dessa forse una delle città greche, che fabbricò Alessandro Magno, quando col vittorioso suo escretto percorse queste contrade, siccome l'erano Laodicea, Apamea ed Europo chi egli eresse nella Media.

- (1/5) I Consoli. Claudio Marcello, e T. Quincio Crispino. Livio (xxvu, 26, 27) racconta questo fatto on alcune particlarità diverse da quelle ch' espone il Nostro. Dic'egli fra le altre cose, che dugentoverui eran i cavalieri che accompagnarono i consoli in quella spedizione; quaranta fregellani, che valorosamente resistettere a' nemici, ed i rinamenti etruschi che fuggirono, appena incominciata la pugna. Non omett'egli eziandio di rifarre il cattivo augurio che gli aruspici trassero dalle viscere degli animali immolta in tal occasione. A siffatte istoriche e favolose minutie sostituisce il Nostro con più savio divisamento una grave lezione di prudensa militare, declotta dall'error commesso da Marcello. Pitataroo (in Marcello, p. 5:15) s'atticne del tutto a Livio nella narrazione di questo avvenimento.
- (177) E da trenta, c.c. « Forse P<sub>prassefers</sub> (trecento, in luogo di P<sub>prassefers</sub>, trenta) è da sospettarsi col Reiske che abbiasi a leggere. Ed invero non era premio dell'opera che o i consoli prendessero seco, o Polilio rammentasse trenta velità, comprendendo nel loro numero i littori ancera. Livio non ricorda nè vendro nel presenta del p

200

liti ne littori. Plutarco parla di cinque littori fatti prigioni. « Schweigh.

(178) Quelli del campo. Livio dico solamente: Tumultuatum et in castris fuerat, ut consulibus irent subsidio. Ma quanto è, appetto di questo lieve indizio, evidente la descrizione che sa Polibio di questo tumulto.

(173) Ebbe fine l'affare. Qui soggiunge Appisuo (Bell. Hamibh, c. 50), be Annibale, arrestatosi preso al corpo di Marcello, e veggendo tutte le ferite nella parte davanti, il todause come soldato, me bianimase come copitano. Del resto seppell Annibale, a detta di Livie (xxvn, 28) il cadavero del doce romano. Plutarco riféricec, che Annibale mandate avea al figlio le ossa del console in un' urna d'argento, apponendori una corona d'oro, ma che essendosi alcuni Numidi abbattuti a coloro che la potravano, e tentato avendo di rapir il vaso, andarono nella zuffa disperse le ossa; onde Annibale, puniti di morte i violatori, non curossi di raccorre gli avanti di tant'nono, stimando inutile d'opporsi al fato, che decisa avea la sua morte, e ch' egli avrebbe ad esser insepolto.

(180) νεggendo, cc. Lo stranio che di questo luogo fecero i codici, non b poi tunto grande, quanto il credettero il Reiske, e lo
Schweigh. Ecco come trovasi scritto, in tutti Θεωμε i si almi) l'is evpalivolas μεμέμι, ձλλλ mai mi) l'aiv àμαμβανεία
mi) l'is evpalivolas paginto del Casaub, mi sembra superfico. Costi i primo n'aiv dopo we') non la senso, se non ai converta in l'aile; ma non è egualmente necessario di caugiar λλλ
in ձλλλ, posponendogli la virgola. L'Orsini pertanto peccò nell'altro eccesso, contentandosi d'aggiuper solamente l'ai dopo ri
nal mi), laciando tutto il resto intatto. Io aduque leggerci
nal seguente modoci σεωμε i sa mi sup' l'ai εγαμε/μεμε μεμέρι,
λλλὰ mal mi) l'aïle (ciob l') μέρει) ἀμαμβανείλαι l'ai
νεγμε sas. Locchès somo alternalmente: l'eggendo che, se i duci
errano nelle cose appartenenti all' arte de comandare, errano

in questa ancora. La qual sentenza io mi son ingegnato d'esprimere nel modo più acconcio alla nostra favella.

- (183) Con un vile soldato della Caria. « La forza e' origine del proverbio ir xap' vin arlièrar, dichine Noulia in E. Rap', ed alquanto più diffusamente Michele Apostolio ne' proverbii (Cari Tossero i primi a militar per mercede; onde far prova con un Caro dicasi di coloro che condotti a prezzo espongonsi per altri a pericoli. « Schweigh.
- (183) Per quanto sia grande la strage. Κῶν wfis wing 'λὰ 'λα sono le parole di Polibio. Il Reiske propose di sostituir wl'aleş a winç, considerando che x/wliss signifies cadere com maggior ruina che nou wl'aless, che propriamente denota urtare, salrucciolare, centennare ş e qui trattasi d'una cadust, dalla quale non è impossibil il risorgimento. All'opposito vorrebb' egli che nel periodo seguente, dove parlasi della caduta mortale del espitano, si l'egèsse winç in luogo di wl'ales Ma non presentosis alla mente di quell' insigne critico l'altro senso di toccar sconfitte, che ha sovente il w'alis, presso honoi astori; onde scrisse Diodoro wl'alesa per ultimo eccidio (w, p. 208). Quindi è che puossi cotesto verbo applicar caiandio ad un individuo caduto in battaglia; siccome il w'alis, ch' resprime l'idea generale di cadere, può dirisi della cattiva riuscita d'una battaglia, che nou toglie a chi la perce la speranza di rimetersi:
- (a83) Temerità giovanile. Non è al certo sana la voce srésrie che hanno tutti i eodiei, nè io so che cosa supponesse il Cassub, readendola per animi levitatem. Il Reiske giudiziosamente suggeri маріствать, ed io non ho dubitato di porre il suo equivalente nella mia traduzione. Il senso di proponimento (institutum, propositum), nel quale altra volta prese Polibio questo nome, non mi pare che gli si convenga accanto alle energiche sepressioni di vanagloria, injuscienza, dispersato.
- (184) Nella Spagna, ec. Livio (xxvii, 17 e seg.) riferisce questi avvenimenti al consolato di Marcello, e dopo d'essi (xxvii, 28)

narra il caso della sua uccisione. Quindi non è vero ciò che asserisce lo Schweigh., che in due anni susseguenti (545 e 546 di R.) il mentovato storico pone amendue i fatti.

(185) Per avventura. Il Casaub. taccia Livio, di non arec compreselle parole la Taripadro che la qui il Nostro, rendendole per fortuita inclinatio animorum. Ma io credo ch' egli ha mal capita la frase Liviana, potendo molto hene considerari come accidentale la combinazione, che cosi Septione come Edecone desiderassero di sottrarre la Spagna dal dominio de' Cartaginesi.

(188) Edecone. Edecone l'appella Livio (1 c.), e l'initiola cherm intre ducce shipanon. - Il teste è qui corrotto, leggradosi "Edinăna, 71» forall'», Edecone il potente. Avendo il Reiske sospettato, che notto quel forall'» nascono fosse il nome di qualtetado che gli Editani erano salla strada per cui Scipione passar doves, affine di passar da Cartagine Nuova a Trargagona i bonde propose di scrivere "In Edilani" siralire Nuova Paragona i bonde propose di scrivere "In Edilani" siralire siralire siralire degli Editani. Ma non pottobbelo per far moco alternationi al teste, e per avvicinarci maggiormente all'idea rappresentata da Livio, legger 27s forarire i uno de principi"). Schebne l'à raville i strareir più ancora le si accosterebbe, se non ne risultasse una intollerabile escofenia:

(189). Di questo movimento. Ni Tis 'Insufiic \* \*ppis (di siffatto m.) sicone scrissero ('Drini ed il Casaub., ni Tīs \*abīs
i. (del loro), cioè degli Spagmoli ('18ép=\*) che precede,
conforme corresse lo Schweigh. , sono, per quanto io credo, da
acettarsi ; ma meglio è di non cangiar nulla nella scrittura de'
libri 'Tīs \*avīs' i. (dello stesso m.), nella quale non veggo alcun
inconveniente.

<sup>(188)</sup> Se fosse creduto. Felice emendazione recò qui lo Schweigh. al testo, e richiesta dalla regolarità della costrucione non meno che dal buon senso. Essendo in tutti i libri xal d'¿au, (e sembrerebbe, che) suggeri egli di scrivere il d'¿au, venendo molto.

giudiziosamente ad indicare, che la ragione per cui con tanta fiducia quel principe persuadevasi di dover ottenere la moglie ed i figli, era l'opinione che avrebbe di sè destata, d'essersi dato spontaneamente al partito de'Romani.

(189) Legato con lui. Mentre che tutti i codici insieme colla prima editione hanno \*\*profrist; \*\*r\* \*\*pri\* \*\*pri\*

(190) Soseritte. He creduto che la frase l'ai i λατίδαι ὁ νασγάριιγ possa senza taccia d'improprietà e di vinisco neologismo trasportarsi nel nostro idioma, essendo dal comun uno ricevuta l'espressione di soseriorari per aderire ad alcuna opinione, o far promessa di qualche cosa, henche questo senso dell'unsidetto verbo non trovisi registrato nella Crusea.

(191) Dopo la partenza di costoro. Il Cassab., quantinque mel testo letto abbia, conforme noi traducemmo, µt'là di 7ès l'isias zupipits, voltò queste parole, qui his confectis, non altrimenti che se Polihio scritto avesse zitistopàs (maneggio, trattamento d'alfari), sicome sembrò all' Ernesti, cui disperincipio aderi lo Schweigh., ma poscis se ne ricredette nelle note.

(103) Fra quelle. Male s'appose, secondo me, lo Schweigh. a mutare il volgato 7a. à a 3ā. in 12s. saufār; giacchè safīs i branisaio, addetto al ministero della navigazione, e non soldato navale, qual dovera essere chi atto era a militare nelle legioni. Ed infatti navelae socios terretribus copiis additi, sono le parole di Livio a questo proposito (xxvn. 17). È dunque il promone, che amerei ristabilito, relativo a 7as saufinas διάμις, alle forse navali, che Scipione avea cavate da vascelli, perciochè, non temendo più assalti per mare, inutili sarebbono colà, state.

294

(193) Indibile e Mandonio. V. 1x, 11; x, 18.

(194) Un' occasione per ribellarsi, locchè può essere sottinteso, senza che debbasi supporre col Reiske, che manchino le parole mpis 7è maparmentatio.

(195) Ε ciò, ec. Polibio sempre intento a' vantaggi che trarii debbono dalla storia pell'uso della vita e pelle grundi imprese, così civili come militari, piglia dalla condotta del supremo duce romano bellissima occasione di far conoscere il miglior modo di render profitteroli le vittorie, Livio ha al tutto negletta questa importante parte della storia.

(195) Ch'era fra lui e ști altri duci. Il testo ha irățayarear sălf știr î sălva e raplareate ragione volle che la cosa fosse înversa, e che per enalluge si dovesse intendere l'îsi sălvate repătayale wiya sălva, che ști altri duci aveano con lui. Ma reciproce essendo l'affare, io ho creduto che il vero senso sia quello da me espresso.

(197) C. Lelio. Questi era andato a Roma colla nuova dell'espugnazione di Cartegine Nuova, e co' più nobili fra i prigioni colà fatti (V. sopra, c. 19) Jam enim Lelius redierat do Roma, sono parole di Livio (xxvii, 17), sine quo nihil majoris rei motum volebu.

(198) Dal campo. \* Non dal campo punico, conforme interpetrò il Casaub., ma dal proprio campo; imperciocchè aveva cgli prima co' suoi abbandonati gli alloggiamenti de' Cartaginesi, ed erasi separatamente accampato in un luogo forte. » Schweigh.

(193) Mollo ragionò. Il discorsa d'Indibile presso Livio (1. c.) è assai più artificioso che non si conviene ad un duce barbaro. Il loro corpo solo, die egli fin le altre cose, essere stato finora presso i Cartaginesi; ma l'animo trovarzi già da lango tempo presso coloro, dove credvano che si cultivi il giusto e l'onesto. Supplichevoli rivolgersi agli Dei quelli che tollerar non possono la violenza e le ingiurte degli nomini. Pregus Supione, che il uno passaggio (1a' Cartaginesi a' Romani) non gli fosse.

ascritto nè a frode nè ad onore. Con quanta semplicità al contrario e non istudiato candore s'esprime presso il Nostro quel principe spagnuolo.

(200) Il chiamò re. Secondo Livio (xxvii , 19) non venne la mossa da Indibile, ma tutta la moltitudine, dic'egli, degli Spaunuoli . così quelli ch' eransi arresi , come quelli che da lungo tempo erano prigioni , circondatolo l'appellò Re con grandissimo consenso.

(201) Non si scosse punto. Leggo col Reiske oin is lommis, da lui interpetrato; Non si conturbò in alcun modo; non diede segno alcuno che quel discorso l'avesse mosso. Che se adottar si volesse la spiegazione del Casaub., eam appellationem aversatus (si mostrò avverso a quell'appellazione), converrebbe leggere in learnis. Ma il senso d'arrossire, rubore suffusus, attribuito ad ir pawis dallo Schweigh., non è da riceversi, molto più addicendosi alla fermezza ed imperturbabilità di tanto capitano il non prestar ascolto a siffatta proposta, che il rimanere confuso e di pudor compreso.

(202) Asdrubale. « Era questi figlio d' Amilcare, e fratello d'Annibale, conforme chiaro apparisce dal cap. 37, non già figlio di Giscone, il quale narra Polibio nel lib. x1, cap. 20, che fu l'anno appresso vinto in battaglia e messo in fuga. Appiano (Hist. hisp., c. 24 e seg.) confuse due uomini e cose diverse, e riferì, come Asdrubale figlio di Giscone toccò amendue le rotte.» Schweigh.

(203) Castalona. « Grandissima città degli Oretani. » Stef. Biz. « Castulo (così la chiamavan i Romani) urbs Hispaniae valida et nobilis. » Liv. xxıv , 41. Tolemeo , che suol attenersi all'uso de' Romani nel pronunciar i nomi delle città, l'appella (11, 6) Karrenam (Castulon). Era essa all'estremità orientale della Betica (una delle grandi divisioni dell'antica Spagna), conforme hassi da Strabone ( 111, p. 166 ) e da Plinio ( 11, 2 ).

(204) Becula. Città di poco conto, non rammentata che da Tolemeo. Quella di cui parla Stefano Biz. sembra che fosse un' altra , dappoichè è da lui collocata presso le Colonne d'Ercole. Non lungi di là è il monte, donde scaturisce il fiume Beti (Gua-dalquivir), e che chiamato cra il monte d'argento, per cagione delle miniere di questo metallo che racchiudeva. (V. Strab. 111, p. 148).

(205) Circondato da un ciglione, ce. La descrizione che di Livio (xxvii, 18) di questo sito, reca luce alle parole di Polibio che, a di vero, sono di per sè alquanto scurre: sal λasès (dice questi) - imfarise risur, ceptr mprès preso. . un luogo piano, cui stava dianazi un ciglione). Livio: Hasidrubal in tunulum copias excipit plano cumpo in summo puntation: filosius ab tergo; cante circaque velut ripa praceper orum ejus omnem cingebat. Era questo adauque un monticello, la di cui cima aprivasi in un piano, e non solo davanti, ma estandio tutto all'intorno ne cingera il lembo una ripa sconesa. Due pertanto crano, a detta dello storico romano, i piani circondati da creste. Nel superiore teme Asdrubale i soi durante la notte, e nell'inferiore calò egli il di appresso i cavalli numidi, e le truppe legere balari cal dricane.

(aof) Eseguiron essi, ec. Nella relazione di questo assalto è Livio (1. e.) oltre il dovere minustoso, ma nella descrizione della battaglia omis' egli alcune circostanze essenziali, siccome che i Romani combattevano nelle ali, quando i nemici non avean anocra le ali loro formate, e che non lasciaron ad essi il tempo d'ordinar le proprie file, locchè determinò principalmente l'esito di quella fazione.

(207) Gittavanzi lor addosso. Il Casuba, lo Scaligero ed il Reiske sospetturono che spravifalsita fosse la vera scrittura, rifercudola: a' Romani, che non solo impedirono l' ordinazione delle file, attacando il centro nell' atto che si formava, ma erano ben anche molesti a' fianchi de' nemici. Ma io tengo collo Schweigh. che dificade l'accusativo στρανίστατία, ε el orpporta «' Cartaginesi, che secuelmodo del rigilino percepitavansi di fianco (gincchè di fronte la resistenza era troppo grande) su' Romani che lo salivano.

(209) Ma poichè, ec. Questa sola proclamazione è rammentata da Livio, passando egli la prima sotto silenzio.

(210) Denimo regio. «La differenza ch' è fra duce (φ:γμων) ed uomo fornico di qualità di duce (π̂ν) φ:γμων;ελη. Insupremo magistrato (π̂/χων) ed uomo deguo della suprema magistratura (π̂ν) π̂/χων), ed altri simili, quali se ne trovano parecchi presso Senofonte (Menorchi. Scorta, I.b. 1, c. 7), la stessi differenza è fra re (βασιλέν) ed uomo regio (Δ. βασιλέν), Vedi v. 59; v. v. 1, v. 2. Schweigh.

(211) Are di Fileno. V. 111, 39 ed ivi la nota 141. Arbitro dell' Africa divenne Scipione dopo aver vinto Annibale nella battaglia di Zama, che leggesi descritta dal Nostro nel libro xv.

(213) Soggiogò l'Asia, ec. Allorquando in qualità di legato accompagnò il fratello Lucio nella spedizione contr' Antioco re di Siria (signore pressochie dell' Asia tutta), cui, poichè fie debellato, prescrisse le condizioni della pace (Polib. x1, 13; Liv. xxvu. 45).

(213) Le quali cose, ex. Tutto questo logio, niente di simile al quale trovasi nelle storie di Livio, degno è della virtà non meno di chi n'è l'obbietto, che della mente che l'ha conceptuto e disteso; ma il pensiero qui espresso ha tenta sublimità, che ogni lode che potrebbe darsi a chiechessia ne rinane disgradata. (214) Les sagoinos. Secondo i tradeutori fattini, aestatis finis:

Townson Empire

ma io ho stimato che non debba suonar male nella nostra lisqua il preciso significato in cui Polibio qui prese il vocabolo "pan, cha lo Schweigh. spiega "οῦ ἀναχαριῖν παι παραχαριάζει», di rititrati e di svernara, ma che, senza esser espresso, chiaro si rende pelle partoc che serguona.

(215) Gli Etoli. « Quasi a parola a parola copiò Livio (xxviii, 5) queste cose e le aitre che contenute sono in questo e nel seguente capitolo. » Schweigh.

(216) P. Sulpicio. Di cognome Gallo, intorno al quale vedi la nota 185 al lib. 1x, che abbiamo tolta allo Schweighäuser.

(217) Macanida. Tiranno de Lacedemoni, che fu poscia ucciso da Filopemene, siccome narra Polibio nel lib. xr, 11 e seg. (218) Gli abitanti dell'Euben. Questi isolani cran esposti sgli assalti di mare, più socora de Beozii, le coste de quali non bagonava il mare aperto; siccome gli Argivi, che formavano parte della lega achea, temerano le forze terrestri di Macanida, gli Acarusani quelle degli Etoli loro vicini, e gli Epiroti quelle decri lliriti co 'austi confiavano.

(219) Scerdilaida. Era costui padre di Pleurato, conforme apparisce da Livio (xxx1, 28). Vedi la nota 15 al lib. 11.

(200) Medi. Popolazione della Tracia confinante colla Macedonia, il di cui pesce era illa destra del fume Strimone, che acturisce dal monte Emo, e divide gli amidetti paesi. Massivis serive lo Schweigh, con Stef. Biz. e col cod. urb.; Massivis (Casabb. coll'Orisini e col cod. august.; Massivis parecchi altri codici; Masedos Livio (XXVIII, 5), e Medi Miss. chiamati sono da Strabone (v.y., p. 316), e de Pilnio (v.y. 1), il quale non meno che Tolemeo (III, II) e annovera fra le strategle (prefeture) della Tracia.

(221) A me pertanto, ec. Notisi la bella e caltante comparazione: figura al Nostro famigliarissima, e che appartiene all'evidenza, la quale forma il carattere del suo stile. Non occorre dire, che in Livio non s'hanno a cercare siffatti pregi.

(222) Pepareto. Una delle estreme Cicladi che giacciono di-

nanzi alla Tessaglia, con una città dello stesso nome. Eveno ('Eserise) chiamavasi più anticamente, per cagione del luon viso sel produces (Plin. rv., 12; Athen. 1, p. 29). Di rincontro ad cesa sorge il monte Athor.

(203) Scotaza. Distretto e città della Pelasgia nella Tessglia, nella di cui vicinanza erano i colli chiamati Cinocefale, dove Filippo fa sconfitto da T. Quinzio (V. Polib. xvin, 4-to; Liv. xxxin, 7-to). Tutti gli altri autori la chiamano Scotazza (con due z), transe Suida che la scrive come il Nostro. Ma ove si rifletta che nelle medaglie antiche si legge XKOTOYEXAIGN (V. Holsten. sd Stef. Biz. in Xxx11xxxxy) non può rimaner dubbio ch' erronea sia la scrittura di Polibio, alterata forse dall'invavertenza de' copisti; locchè sembra d'aver conosciuto il Cassub. che la rifiutò.

(214) Nices. Fra le molte città che portavano questo nome, annovernet da Stef. Biz., la presente dovea seser quella della Locride degli Epicnemidii presso alle Termopile, non lungi dall'Eracles Trachinia, della quale tosto qui ragionasi, situata essa pura esla Locride testà mentovata. V. Strab. 1x. p. 436, 438.

(225) Ε spawentandoli disperder. Ho seguito lo Schweigh. il quale commuto le desionne di π<sup>2</sup>οῦται διασέραι (spaventare disperdendo) in π<sup>3</sup>οῦται διασέραι; dappoichè, conforme dice lo stesso, non volle Filippo prima disperdere e poi spaventare, ma soaventar affine di disperdere.

 restinire il antica scritura, o tutto al più scriverci 'Assiac con Stef (quantunge 'Assiain'; leggasi in Strabone (xz. p. 4:7), a detta del quale abitavan essi presso il monte Eta, e furono dagli Etoli e dagli 'Assiana distrutti), e ferei una picciolo trasposizione nel testo, in luogo di 'Tir \*\* \*\*pri' "N' \*\* Assiac \*\*alvas: \*\*alvas: \*\*leggasi e scrivendo lis \*\* \*\*upi' "Pir \*\*alvas: \*\*Assiac \*\*alvas: \*\*leggasi e scrivendo lis \*\*upi' Pir \*\*alvas: \*\*Assiac \*\*alvas: \*\*lettralientes, di quelli che intorno al golfo (Malisco) abitano Essia. Il qual senso mi son ingegnato d'esprimere nel volgarizzamento.

- (227) E colla gente spedita. Questa omette Livio, e nomina solo la regia coorte.
- (228) Demetriade. Intorno a questa città veggasi la nota 75 al libro v.

(229) Ed egli pose. Io non posso persuadermi che il testo qui sia intiero. Serive Polibio, secondo i libri, che Filippo avea ordinato a' Peparezii , a' Focesi ed agli Eubei di fargli sapere ogni novità che sarebbe per accadere col mezzo di fuochi accesi sul monte Tisco nella Tessaglia. Chi non vede l'assurdità di questo comando, col quale ingiungevasi a quelle popolazioni di accender fiaccole sovra un monte che non era in alcuno de' loro paesi? Esaminiamo come Livio narra la faccenda. In Phocidem, sono sue parole, atque Euboeam et Peparethum mittit, qui loca alta eligerent, unde editi ignes apparerent. Ipse in Tisaeo . . . speculam posuit , ec. ( Mandò nella Foeide , nell'Eubea ed in Pepareto gente a sceglier luoghi alti, donde si potessero veder i fuochi alzati. Egli pose nel Tiseo una specola, ec.). Così è ehiara la cosa, nè in altro modo può aver scritto il Nostro. Quindi suppongo che sieno andate smarrite, dopo dià 72, museme ed avanti imi 7. Tirano, le seguenti parole, od altre simili: is vontes Towers. Aules de exemp inne, e le ho introdotte nella traduzione.

(230) Tisco. Da Apollonio Rodio (Argonaut. 1, v. 568) si scorge che questo è un promontorio, il quale molto nel mare si prolunga; la qual cosa il rendeva singolarmente atto a servire di specola Forma esso la punta estrema del Petio, e chiude il seno Pagasco verso la Magnesia. Tutto il sito era sacro a Diana, che avea colà un tempio, donde chiamavasi Diana Tisea. V. lo scolisste d'Apollonio, l. c.; Valer. Flac. 1, 7.

(251) Imperfetta Asipparrer è l'aggettivo usato da Polibio, che fu voltato in latino: Parum adeurate tractata. Ma siccome nel cap. 45 dice il Nostro, che quest'arte avea per mezzo di lui conseguita la perfezione, valendosi del vocabolo l'appara, così non è a dubitarsi, che il presente significhi il contrario; tanto più, che i difetti de'trattati, i quali avanti di lui erano stati scritti, non poteano dipendere se non se dall'imperfezione dell'arte medesima.

(232) A quella. Leggo col Reiske πρὸς Τοδίον (non Τοδίο), e lo riferisco a καιρὸς, occasione.

(235) I fuochi d'avviso. Os wipres è nel testo, che gl'interpetri latini rendettero per faces è speculis incensae (faccole accese dalle specole). A une è sembrato che con maggiore pro prietà si denominerebbono coteste faci dalla loro destinazione.

(251) Quand anche, ec. Ella è pur cosa ammirabile, come gli antichi, privi di tanti strumenti che debbonsi a' progressi fatti ai nostri giorni nella fisica sperimentale, abbiano potuto, di mezzi comuni valendosi, ottenere risultati cosi grandi, mereb dell'industria con cui seppero applicariti. I moderni hanno, a dir vero, coll'aiuto del telescopio ridotta all' ultima perfezione l'arte d'annumiare da lontano (telegrafica); ma quanto è quest'arte più recente dell'invenzione del telescopio, e quanto è insecusabile la negligenza de' tattici, che per tanti secoli trascurarono questa parte tanto importante della siciena strategica, lasciando perfino cader in obblio i ritrovamenti dell'antichità in questo particolare! —

(235) Oreo-Calcide. Amendue città marittime dell' Eubea, la prima dirimpetto alla costa della Tessaglia, l'altra di rincontro a quella della Beozia.

(236) Enea. Di questo insigne Tattico è a noi pervenuta l'o-

pera intorno al modo di far resistenza negli assedii, che il Casaub. trasse il primo da alcuni codici parigini, e pubblicò con erudite note insieme colle storie di Polibio. Giac. Gronovio il diede di bel nuovo alla luce, dopo averlo confrontato coll'antichissimo codice Mediceo-Laurenziano, il quale gli forni con che supplire a parecchie lacune che si trovavano nella prima edizione. Finalmente Gio. Corrado Orelli lo riprodusse nel 1816 come supplemento all'edizione Schweighäuseriana di Polibio, aggiugnendovi le antiche note del Casaubono ed alcune proprie e d'altri uomini dotti. L'opera che scrisse Enea intorno alla Pirsia (a' fuochi d'avviso) pare che diversa fosse dall'altra sua circa le cose strategiche, della quale pertanto formava certamente parte quella che conosciamo. Sospetta il Casaub. ch'egli fosse l'Enea stinfalio, generale degli Arcadi, nominato da Senofonte nel libro vu, 3, 1, delle Storie greche, dappoichè in un luogo del suo trattato poliorectico si mostra perito dell'idioma arcade. V. Ælian. Tact., cap. 1; Suida in 'Assa/as; Fabric., Biblioth. graec., lib. m, c. 28.

(237) Ma restò molto indietro. Questo luogo alquanto intralciato merita qualche analitica investigazione. Fece Enea, dice il Nostro, alcun miglioramento dell'antico metodo di dar segni colle faci alzate, ma doveva egli conseguire dalla sua invenzione molto più ch'egli non ne ottenue. Questa sentenza espress' egli colle seguenti parole: τοῦ γι μὰν δίον ος ἀκμὰν πάμπολυ Τοῦ καΤὰ Τὰν imíresas antasas y verbalmente: Ma di ciò che si conveniva moltissimo rimas' egli indietro di quanto era il suo pensamento. Il Reiske lesse le nala lie imfrerar, ch' è secondo lui lo stesso che is 7è nal' imiretar, quoad inventionem (quanto all'invenzione), cioè a dire, ch'Enea non s'appose a molte cose che doveansi o poteansi da lui o da altri inventare. Lo Schweigh. accordandosi, per ciò che spetta al senso, col Reiske, scrisse The malle The imfromes per The imfromes ('nell' invenzione); pleonasmo famigliare a Polibio. Ma io credo che non era da tentarsi la scrittura volgata, e che per quanto duro riesca quel doppio 7.5, può esso tuttavia stare, riferendo il primo a dissoles, ed il secondo a nalla 74, infrasas.

(238) Sugheri un poco meno larghi, affinchi galeggiascro liberamente sull'accua, e potessero con quota abbassaria, allorquando esce pe'canaletti aperti. Che so fossero stati molto più ristretti della bocca de'vasi, non avrebbono sostenuto il peso della bacchetta nel loro centro conficata.

(359) I canaletti; cioè i fori ne' due vasi per cui avea ad uscir l'acqua, dovean aver il diametro eguale. E sembra pertanto che a cotesti fori applicati fossero del piecioli tubi, tal essendo il valore d'asa/n-s-s che qui leggesi, diminutivo di asa/s-s, che secondo la scolate d'Ormero (ad. H. P., v. 297) è was 'λ' ετιλι παὶ i ufiquenti salla μεlaφορία λείο ippaisou, tutto ciò chè è stretto e lungo per metafora dello strumento, vale a dire del flauto che proprimente chimanai sa/s-s.

(240) Indi riempiuti d'acqua, ec. Questo facevano per assicurarsi della perfetta eguaglianza de' vasi in tutte le loro parti, senza la quale incerto era il risultato delle operazioni che con quelli imprendevano.

(24) I vazi. Mancano queste parole (?l» α>>71°) nel testo, siscome non vi sono quelle che leggonsi alla fine del periodo, i sugheri colle bacchette (?ολν φίλλων ). I critici hanno proposti varii modi di render chiaro questo luogo, ma io ho adottate le emendationi dello Schweigh, e he mi parvero le più sensate.

(24) Ove accada qualche cose. Essminando tutte le lezioni che date funon di questo luogo, is trovo le più ragionevoli quelle dell'Oraini e del Gronovio; il primo de' quali acrisse illa iria iria (iprairo 71); l'altro trasse ill' aria del accidice quali acrisse la lesio (iprairo) ho ricevute. Nè è da sprezzari, quantunque inferior alle testè riferite, quella che propose il Gossub., 171 aryì i ar ivra j', indi a qualtanque cosa che accada (ordina egli, ec.). Il più wii iprairo 71 che hauno pressoche tutti i codici colla prima citto di este cetto visiosissimo, ma arbitrario al tutto è quel supertillo vipi.

सर्वरीका (inuanzi ogni cosa) che fra ारिक ed का introdusse lo Schweigh.

- (a13) Il canaletto. Ha ragione lo Schweigh, che il volgeto genitivo plurale l'añ suñaras y aconvertito nell'accusativo ringolare l'añ suñaras y aconvertito nell'accusativo ingolare l'añ sandras y giacchè isunappiaris chè è qui nel senso di sistere (fernare), si costruisce coll'accusativo, conform' egli prova con parecchi classici esempli, oltrechè uno solo era il canaletto che otturar doves chi leggera. Ma la stessa cosa avea a praticare colui the comunicava la notizia, e fore lo disse Polibio, tanto esatto semper nelle sue descrizioni, alla fine dell'antecedente periodo.
- (a44) Ε sarrè questa la cosa appaleata. Vale a dire, la scrittura che leggerà il secondo sulla baccheta giunta alforto del vaso, sarà ciò che indicar volta il primo. Questa essendo la conseguezan naturele, anzi l'altimo risultato di tutta l' operazione, bene lesse lo Schweigh., πται λ. 1/1/1. Το δελοέμετε, siccome noi l'abbiam espresso, cè à al tutto da rigettura il 1/2π/2 Γ λελοεμίες (lo sesso ch'era stato significato) che cersise il Reinke; a nulla dire del 1/4π/1 π/2 κελοεμίετε, destituito affatto di sesso, che reacon tutti i manocoritti.
- (245) Segnali. Questi sono tuttora in uso nella milizia, e fannosi con fuoco, fumo, razzi, handiere di varie forme e colori, ed altri segni concertati fra le due parti, senza che v'intervenga la scrittura.
- (a46) Prende animo, ec. Il Reiske volle che qui si cassase la parola 78 » 18 «10 «11 contrario); ma appunto la quantità, o dello navi che venivan in soccorso, o del frumento spedito era atta ad ispirare coraggio o timore, secondochè era giusta o scarsa.
- (247) Cleosseno e Democlito. Nulla si trova circa costoro in altri autori; se non che Suida dice di loro a un dipresso ciò che ne riferisce il Nostro, citaudolo. V. Kuster. ad Suidam, e Fahric., Bihl. gracc., t. n., p. 761 e seg.
- (248) Noi demmo l'ultima mano. Τόχων δε εξεργασίας ha il testo, che lo Scaligero interpetrò, expolitus et emendatus (nempe

7/ims., modan), e lo Schweigh, guam (rationem) nos correzimus. La prima di queste spiegazioni sembrami soverchia, la seconda ristretta e di l'Espársa non vale nel l'una nel l'altra; sibbene conforme indica la sua composizione, ciò che i Latini chiamano elaboratio, luvoro compiuto e perfesionato.

(219) Lettere, στιμεῖα. — Caratteri, γράμμαΐα. Schhene amendue questi vocaboli significhino comunemente presso i Greci lettere; tuttavia esprime il primo le lettere, in quanto sono nan emissione della voce, o odir vogliamo si pronumiano; il secondo in quanto si servivono, o si mandistano con segni impressi, ebe chisanansi caratteri. V. Dionys. Halic. de verbor. compos. p. 14, v. 41, edit. Wechel.

(250) Una delle mentovate parti. Nel testo è solamente 7ë, µipu<sup>1</sup>, ma tronco resterebbe il senso, se avanti l'articolo non si ponesse i, conforme suggerisce lo Schweigh. Consisteva pertanto una parte in einque lettere, poste l'una dopo l'altra itjër.

(25) Chi dà il εσμο. Leggo cull'Orsini, ἐσμαίτετ, corretione dell' ἐσφαίτει che ha il codice Gronoviano. Essendo negli altri manoscritti soltanto σμαίτετ; il Cassub. vi premise σγέτ τὸ (ad significandum, per dar il segno), e fu seguito dallo Schweigh.

(252) Traguardo. « Δείπθρα e διοπθέρ dicesi qualsivoglia strumento atto a dirigere la vista, del quale servousi, o i geometri, o gli astronomi, per osservar accuratamente e misurar da lontano le altezze e le distanze de luoghi » Schweigh.

(253) Faccian vedere con estatezza. Es rì rìs φάκει κερία πείτι hanno tutti i libri (affinché facciano la visione estata), e senza necessità, cred'io, che l'Orsini ed il Casaub. scrivessero φάθει, νοcabolo che secondo Esichio è quanto luce, splendore (φῶε, φίγγκε, φῶτων/ω), e non signum, siccome il tradussero il Casaub. e lo Schweigh.

(254) A un dipresso la metà. Nel Greco la prima sentenza è composta di 59 lettere, e la seconda di 29; quindi dice Poli-POLIBIO, tom. IF. hio, che in questa il numero delle lettere è meno della metà di quelle dell'altro. Nel nostro volgarizzamento la abbreviata supera d' una lettera la metà della più prolissa. L' espressione a un di presso coneilia queste disuguaglianze.

(a55) La prima lettera, ec. Petchè il leggitore meglio compenda tutta l'operazione, noi gli mettiamo innanzi agli occhi la distribuziona delle lettere per tabelle, conforme l'ha l'olibio descritta; avverteudolo che nell' ultima tabella non sono potute entra che due lettere, per caigone dell'x e dell'y che il nostro alfabeto rifiuta, e che nella seconda tabella abbiam lasciato il k, quantunque non italiano, per non esser costretti ed alterare nella traduzione l'esempio che adduce il Nostro.

|        |   | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|---|---|---|---|---|
| Tab. 1 | Λ | В | C | D | Е |
|        |   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tab. 2 | F | G | н | 1 | K |
|        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tab. 3 | L | M | Ņ | 0 | P |
|        |   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tab. 4 | 6 | R | s | т | υ |
|        |   |   |   |   |   |

(256) Nella seconda parte. Cinque sono le parti in cui furono divise le lettere, e cinque le tabelle che a quelle corrispondono; quindi seconda parte e seconda lettera sono qui la stessa cosa.

(257) Secondo l'uno o l'altra. Cioè a dire: o facciasi uso della maniera suggerita da Enea, descritta nel cap. 44, o di quella del nostro Autore.

(258) St dictoro. Non è necessario di convertire Arraptivar in prepirary, conforme contro l'autorità di tutti i codici propone lo Schweigh, perciocchè, oltre alla caccolonia che risulterebbe da myfler prepirar e zalla carifatan priprepirar, correrebbe male l'antiesi, nella qual oppongonsi le molte volte alla prima, ed il far al dire.

(259) La lettura. « Della stessa comparazione si vale Dionigi d'Alicarnasso nel libro della composizione delle parole c. 25, e nel libro della forza oratoria di Demostene c. 52. » Schweigh.

(a6g) La declamazione co gesti. Amendue comprende Polibio sotto il nome di ivii, per e lo stesso fa Dionigi d'Alicara. ragionando delle passioni che spirano nelle orazioni di Demostene, e che da sè insegnano al leggitore, con quali inflessioni di voce e movimenti della persone agli abbia ad accompagnarii.

(261) Le distinzioni. Sono queste le parti del periodo che gli antichi non distinguevano con alcun segno, ma che oggidi separismo con varie interpunzioni.

(262) Gli spiriti aspri e leggieri. « Con questi solevan i Greci distinguere le vocali ed alcune consonanti. Circa i quali gioverà consultare quanto eruditamente raccolse il Villoison nell'indice delle cose, soggiunto al t. 2 Anecd. grace. » Schweigh.

(a63) La storia dovutamente composta. Avea già detto Polibio (111, 51), che i particolari che precedono, che accompagnano e che seguono gli avvenimenti sono più importanti della sposizione delle geste medesime pella utilità che alla vita pubblica e privata ne ridonda; ci alkrove (111, 36, 57) aveva egli inculcato d'unire alto studio della storia quello della geografia e delle cose naturali. Tali massime pochi storici arrecarou al loro lavore, e molto ne fa alieno T. Livio, ne' libri del quale non s' hunoo a cercare rasjonamenti spettanti alla morale, od a zcientifica osservazioni. Vichbe tuttuvia qualche mal consigliato pedante, che per questi pregi appunto osò di bissimare il Nostro, quaschè amasi egii di vagare oltre i confini della sua provincia, perdende di vista lo scopo principale della storia.

(α61) Gli Apuzicat. Così (American) Il chisma Stef. Biz., il quale citando questo luogo di Polibio vi insercize la paralo ri partire (popoli erranti), tolta da quanto leggesi appresso, comechè i codici Polibiani, ove nomati sono 'Armerica, non la conosceno. Il libri stampati di Strabone (21, p. 513) danno 'Armerica' (Appasiatri), ma gli scrititi 'Armerica' ca (Araparica' (Appasiatri)), ma gli scrititi 'Armerica' ca (Araparica' carive), ll Cassub, sonice la lecino di Stefano, che a me pure sembra la più probabile, perchè cavata da Polibio. 'Apparicat carive lo Schweigh. Appartence questa popolazione a' Massageti, Sciti bellicossismi e feroci, che abitavano a levante del mare Caspio.

(a65) Il Tanni. « Questo fiume che divide l'Europa dull'Asia e si sarxina nella palude Mosidie, confonde Politibi per isbaglio coll'altro Tansi che mette nel mare Caspio da oriente, ed è a settentrione dell'Osso. Il suo proprio nome fia Jassarte (Jazartes), e quello di Tansi (Tansis) gl'impertireno i Maccodni compagni d'Alessandro, conforme insegnano Strabone (1x, p. 509 e seg.) Plinio (H. n. γ1, 16, 18) ed altri. s Schweigh. Del resto, siccome il Jassarte fia dopo Alessandro confune cel Tansi, così il fin prima di lui l'Osso coll'Arasse dell'Armenin, che sbocca nel lido occidentale del mar Caspio. Così riferiace Erodoto (1, 102) che i Massageti abitan oltre l'Arasse, cd Aristotile (Meteorol. 1, 13) fa discende l'Arasse al Paropamiso.

(266) Caucaso. Due Caucasi distinguevano gli autichi; l'uno setitico a poncute del mar Caspio, cui è rimaso questo nome; l'altro indiano del quale qui si parla, e che veramente appellavasi Paropamiso, ma del Macedoni elibe l'altra denominazione.

Sono queste oggidl le montagne di Gaur, che separano l'India da' paesi che le giacciono a settentrione, e donde scaturiscono i fiumi Indo e Gange.

(267) Battriana. Parte dell'odierno Corasan. L'Osso la divide della Sogdiana.

(a68) Colli d'arma e balse d'impate. Scritto essendo in tutti i codici 7/14x zai wi7/14x, opinarono lo Scaligero el il Gronovio che s'avesse a leggere 5/14x z. w. La qual lezione non sembrerà al certo assurda, ove si rifletta che ne' deserti della Battriana, giusta la relazione di Curzio (vr., 16), i venti che apirano dal Ponto accumulano tutta la sabbia ch' è nel piano, e formano una specie di grandi colline. Lo Schweigh, non approve siffatta correzione, e propone di leggere Atsus xil/14x, vocabolo altre volte usato da Polibio, o Atsuil/14x, ch'Eischio interpetra Atsui xil/14x, pietre lizac. Ma per quanto que' monti d'arena on potessero al pari delle balse accrescer l'impeto dell'acqua cadmet, ututavi qualche resistenza vi dovean opporre.

(270) Spianati sassi. Πλαΐ εμιστες scrisse Polibio, la qual rocc, quantunque secondo i lessicografi propriamente significhi unua vasta pietra che spunta dal mare, può non pertanto denotare qualsiroglia pietra che abbia una superficie larga e levigata, e perciò Esichho la fa eziaudio sinonima di λεω πίη, μα, ξελισθυμέ πίη/ε, με pietra liscia, με altracciovole (V. λαρίδου). Rod. 1, v.

565, dove leggesi λι/μ i π)πλαθαμώνι, sovra liscio sasso, e Foes. OEcon. Hippocr. a questa voce).

(273) Fa sotterra. « Alcuni esempi di fiumi che s'introduccoo nella terra, e corrono occulti per qualche spazio, ha raccolti Strabone (vr. p. 275). La stessa cosa è nota che accade al Rodano, non molto lontano dal luogo dov'esce del lago Lemano. » Schweigh.

(272) Passano in Ircania. La Battriana, a dir vero, non conloua coll'Ircania, ma fra queste due provincie è la Margiana. Tuttavia e sembra che, più auticamente la Margiana facesse parte dell'Ircaoia; dappoiché Strabone non bene le distingue, c Curzio non rammenta mai la Margiana.

(175) Fenuta la nuova, ec: « Λοτίσεο τε di Siria, finita la guerra partica, che Polibio espose ne' capp. 28-51 di questo libro, mosse contra Eutidemo re della Battriana, circa il quale è da leggerai il cap. 5 f. del lib. xt. Dello stesso Eutidemo parla Strabone lib. xt. p. 5.15. s. Schweigh.

. (274) Presso alla Tapuria. Tayevelar (Taguria) davano tutti i libri, che il Reiske giudiziosamente cangiò in Tamoupias (Tapuria), siccome Tolemeo (vi , 2), ed Arriano (de exped. Alex. 18, 23) chiamano quella popolazione che il Nostro altrove (v. 44) e Straboue (x1, p. 514, 523) appellano Tapiri (Tamberes). Secondo Eratostene presso Strabooe (l. c.) eran essi fra l'Ircania e l' Aria, e ciò è confermato da quanto dice qui il Nostro circa il fiume Ario, che a detta dello stesso Strabone e di Plinio (vt. 23) correva pell'ultima delle anzidette provincie. V'avea pertanto, se ascoltiamo Tolemeo, due nazioni di questo nome, l'una a' confini orientali della Media presso all'Ircania ed alla Partia , l'altra fra la Battriaoa e l'Aria nella Margiana; nessuna della quali corrisponde a quella di cui nel presente luogo Polibio ragiona, Tamvijes (Tapyrrhi) sono appellati da Stef. Biz., il quale li poce non lungi dall' Ircania, es weijes Tpanelus.

(275) I passi. Certo egli è che dengas expert, siccome con

tutti i colici serive il Casaula, non può stare nel senso di flavium trajicere decrevit (risolvette di passar il fiume); dappoiche l'angalitti richicie la ragione grammaticale. Che se interpetara si volesse l'angalit nel suo vero significato, trajecto (flunio, decrevel), quasiche Anticoe l'avesse già passato, ciù che seque de in contraddizione con quanto in siffatto modo si verrebbe ad asserire. Il perchè non pao ch'esser approvata la correscione fatta dal Reiske in l'angalitti gel flume); ed io l'ho ricevata.

(276) All'assedio. « Il nome della eittà che allora assediava Antioco, avea dichiarato Polihio nella parte della narrazione che omise il compilatore di questi estratti. » Schweigh.

(27) Il r'e, ce. Andava egli, secondoche pare, sempre innanzi al reato dell'essectio, per incoraggier forse gli altri, facendo prove segnalate di valore; ma non negligeva le opportune disposizioni, affine di non esporre l'esto della battaglia all'eventualità d'una pugna parziale. Quindi non potendo canazi i l'primo utro o'eavalli nemici, che gli venivan addosso in grandi masse, cioè distribuiti in regigiement (i\*ara-gi/ex) o, ordinò al restante della sua cavalleria di dividersi in gruppi minori (insegne e spundroni), acciocche questi, dovendo egli cedere, siccome infatti avvenne. potessero facilimente all'agrasi; e nel loro mezzo rieverrio.

(278) Zariatpa. Zariaspe la chiama Plaino (v1, 16), e dice che in tempi posteriori fu chiamata Battro (Bastrum) dal fiune di questo nome. Tolemeo (v1, 11) pone la città di Zariaspa sull' Oxus, e rammenta una nazione di Zariaspi: ma Bactra era secondo lui sul fiume Dargida appiedi del Paropaniso, e capitale del regno. Il fiume Zariaspe nou bagnava, a detta sua, a è l'una città nè l'altra, naseave sul Paropaniso, e gittavasi nell'Oxus. Strabone (x1, p. 516) è del parere di Plinio, e l'appella in plarale l'à Bas-1/a.

FINE DELLE ANNOTAZIONI AGLI AVANZI DEL LIERO DECIMO.

## DELLE STORIE

## DI POLIBIO DA MEGALOPOLI.

## AVANZI DEL LIBRO UNDECIMO

I. (1) Ma molto più spedito e sollecito fu l'arrivo Olimp. d'Asdrubale in Italia.

Ad Asdrubale nulla di ciò piacea. Ma siecome gli affari non ammettevano più indugio, perciocebè vedeva <sup>L</sup> egli i nemici seluierati e (a) farsi innanzi, così fu costretto a disporre in battaglia gli Spaguouli ed i Galli che seco avea. E collocati davanti le belve che sommavano dieci, ed aceresciuta (3) la profondità delle file, e recato in breve (4) spazio tutto l'escreito, pose sè stesso nel mezzo della schiera, dirimpetto alla stazione degli clefanti, ed assaltò l'ala sinistra de' Ronanti, prefisso avendo di vineer o di morire in quel cimento. (5) Livio pertanto andava incontro a' nemici cou passo grave, ed affrontandosì colle sue forze pugnava valorosamente.

POLIBIO , tom. IF.

A. di R. 547 A. di R. Claudio che comandava l'ala destra, non potea marciar 5/17 innanzi e circondar l'ala degli avversarii, per cagione

del (6) difficile terreno che stavagli dinanzi, nel quale affidato Asdrubale fatto avea impressione nella sinistra de' nemici. Non sapendo che farsi, dal (7) successo medesimo apparò che cosa di fare gli si conveniva. Quindi (8) presi dalla destra i soldati ch'erano nel luogo deretano della battaglia, ed oltrepassata la sinistra del proprio schieramento, assalì di fianco i Cartaginesi ch'erano sugli elefanti. E sin allora dubbia era la vittoria; dappoichè i soldati d'amendue le parti combattevano con egual ardore, non restando a' Romani speranza di salvezza ove perdessero, nè tampoco agli Spagnuoli ed a' Cartaginesi. Le belve comune servigio prestavan ad amendue nella pugna, sendochè prese in mezzo e trafitte scombuiavano le file, così de' Romani come degli Spagnuoli, Ma come Claudio gittossi (9) sulla coda de' nemici, la pugna fu incguale, investendo gli uni la fronte, gli altri il dorso degli Spagnuoli; donde avvenne che la maggior parte di questi fu tagliata nell'atto stesso della battaglia. Degli elefanti caddero sei insieme cogli uomini, ed i quattro ch'eransi spinti attraverso delle file, furono presi più tardi abbandonati e spogliati de' condotticri.

II. Asdrubale, che nel tempo passato e nell'estremo fu valentuomo, fini la vita combattendo. Il quale non merita d'esser senza lode lasciato. Ch'egli fosse (ro) per nascita fratello d'Annibale, e che (11) questi partitosi pell'Italia, gli commettesse gli affari di Spagna, ciò è stato da noi già prima esposto. Sinilmente narrammo nei libri

anteriori, come avendo sostenuti molti combattimenti A. di R. co' Romani, e lottato con molti e varii ostacoli (12) per cagione de' capitani che da Cartagine successivamente mandavansi in Ispagna, condegnamente al padre Barca andasse con decoro e valore sopportando i fortunosi casi e (13) gli abbassamenti. Ora parleremo de' suoi ultimi combattimenti, per cui egli ci è sembrato precipuamente meritevole di attenzione e di emulazione. Imperciocchè quasi tutti i rapitani e re, quando accingonsi ad una battaglia decisiva, veggiamo porsi di continuo sotto gli occhi la gloria ed i vantaggi che procedono dalle vittorie, e sovente recarsi all'animo e formar oggetto de' loro discorsi l'uso che d'ogni cosa faranno, poiche gli affari riusciti saranno a seconda de' loro desiderii; ma alle avversità non volger la vista, nè considerar come debba alcuno diportarsi nelle sciagure. Eppur quello è ovvio, questo richiede grande provvidenza. Quindi è che moltissimi pella loro (14) trascuranza e sconsigliatezza in siffatte cose toccarono vergognose rotte ; comechè spesso valorosamente pugnassero i soldati, e le geste antecedenti deturparono, ed il resto della vita si rendettero ignominioso. Ma perchè molti duci fallino in questa parte, e perchè v'abbia in ciò grandissima differenza da uomo ad uomo, facil riesce d'apparar a chi il vuole : conciossiache molti esempli di ciò offra l'età passata. Asdrabale pertanto finchè avea qualche ragionevole speranza di poter operare cosa che degna fosse della vita sua anteriore, a nulla provvedeva più nelle battaglie che alla propria salvezza. Ma poiche la fortuna, togliendogli ogni speranza nell'avvenire, il

4. di R. riduase alla necessità estrema, non tralasciando egli ne negli apparecchi, nè nella battaglia nulla di ciò che coutribuir potesse alla vittoria; provvide tuttavia in modo che, ove fosse per essere al tutto disfatto, e (15) codesse alle circostanze, e non tollerasse niente, che indegno fosse della sua vita passata. Le quali cose sieno da noi dette per coloro che aggiransi nelle fazioni, affinchè cimentandosi con temerità, non deludano le speranze di chi in essi confida, nè amando la vita più che non si conviene, rendano vergognose e vituperevoli le loro sciacure.

III. I Romani, poi ch'ebbero riportata la vittoria, spogliarono tosto il campo degli avversarii, e molti Galli, distesi per ubbriachezza su' (16) pagliericci, scannaron a guisa di vittime, e raccolsero ancora il restante bottino de' prigioni , dal quale recarono nell'erario meglio di trecento talenti. (17) Morirono Cartaginesi e Galli nella pugna non meno di diecimila, e Romani da duemila. Vivi furono presi alcuni illustri Cartaginesi, gli altri perirono. Giuntane la fama a Roma, dapprincipio non vi credettero, per soverchia volontà che la cosa fosse vera. Ma poichè vennero più persone ch'esposero non solo l'accaduto, ma eziandio i particolari, fu la città piena di straordinaria letizia, ed ornaronsi tutti i templi, e tutti i sacrarii empieronsi di (18) schiacciate votive c d'incensi. In somma vennero in tanta buona speranza e fiducia, che tutti quell'Annibale che pria aveano sovra ogni cosa temuto, allora non istimarono neppur esser in Italia.

IV. (19) Filippo, incamminatosi verso (20) il lago A. di R. di Triconio, e pervenuto in Termo, dov' era il tempio d' Apollo, mutilò di bel nuovo i doni tutti, ch' egli in addietro avea lasciati stare: male pria, (21) peggio allora sfogando l'ira. Imperciocchè convertir il furore verso gli uomini in empietà contro gl' Iddii è segno della maggior pazzia.

Vales.

Ellopio, città dell' Etolia. Polibio nell' undecimo. (Stef. Bizant.).

(22) Fitèo, città dell' Etolia. Polibio nell' undecimo. (Lo stesso).

V. (23) Che nè il re Tolemeo, nè la città de' Rodii, Estr. ant. nè i Bizantini, nè i Chii, nè i Mitclenei pongano in non cale, o Etoli, la vostra pace, da'fatti stessi cred'io che fia manifesto. Imperciocchè ora, nè la prima, nè la seconda volta vi parliamo di riconciliazione; ma dacchè avete risuscitata la guerra, noi stando alla vedetta, ed ogni occasione coltivando, non tralasciammo di farvi di ciò menzione: prendendo al presente di mira la salvezza (24) vostra e de' Macedoni, e pell'avvenire provvedendo al bene delle (25) respettive patrie, e di tutti i Greci. Che siccome il fuoco, quando alcuno l'ha appiccato a materia combustibile, non è più oltre in balia di questo, ma dove il caso il porta piglia nutrimento, diretto sovrattutto da'venti, e dalla (26) differenza della materia investita, e sovente lanciasi contro aspettazione

A. di R. sopra colui che l'ha dapprima acceso; così la guerra ancora, ove sia una volta da qualch' uno infiammata; quando distrugge primi i suoi autori, quando si dilata guastando ingiustamente tutto ciò a cui s'abbatte; rinnovata ed attizzata, siccome da venti, dalla stoltezza di quelli che a lei s'avvicinano. Il perchè, o Etoli, immaginandovi che tutti gl'isolani in massa, e tutti i Greci che abitano l' Asia, presenti vi preghino di cessar la guerra, e d'appigliarvi alla pace, dappoichè ad essi pure appartengono gli eventi; moderatevi, abbiate a loro rispetto, e piegatevi alle nostre instanzo. Che se per avventura (27) guerreggiaste una guerra, a dir vero, non (28) profittevole, (posciachè tal è comunemente la condizione d'ogni guerra), ma gloriosa, e pel principio donde mosse, e pe' successi che a voi sarebbono (29) intitolati: potrebbe forse alcuno condonarvi la vostra ambizione. Ma ove sia dessa la più vergognosa di tutte, e piena d'ogn' infamia e maladizione, non avrà ciò che fate bisogno di grande attenzione? Imperciocchè dirò io francamente quello che a me parc; e voi, se avete senno, m' ascolterete tranquilli. Chè egli è molto meglio salvarvi a tempo rampognati, di quello che udendo cose dette per gratificarvi perder fra poco voi, e perdere gli altri Greci,

VI. Recateri ora innanzi agli occhi il vostro errore. Voi dite di guerreggiar a prò de' Greei contra Filippo, affinche liberati non facciano i comandamenti di lui; ma guerreggiate pella schiavitù e ruina della Grecia: che ciò enunciano i vostri patti co' Romani, i quali in addietro erano negli scritti, ed or avverati veggonsi ne'

fatti. Ed allora le stesse scritture grande onta vi apportavano: adesso per via delle opere ciò rendesi a tutti manifesto. Del resto Filippo è il nome ed il pretesto della guerra: sendochè egli non soffre malor alcuno . mentre soffrono i Peloponnesi quasi tutti che gli sono alleati, i Beozii, gli Eubei, i Focesi, i Locri, i Tessali, gli Epiroti; (30) perciocehè a danno di questi faceste il trattato, pattuendo: Che le loro persone e suppellettili divengano de' Romani, e le città e la campagna degli Etoli. E voi, mentrechè insignorendovi d'una città, non vi basta l'animo d'insultare gli uomini liberi, nè di ardere (31) l'abitato, reputando siffatta cosa crudele e da barbari; (32) voi fate accordi tali, per cui tntti gli altri Greci consegnate a' barbari, affinchè patiscano le più obbrobriose ingiurie e nefandezze. Le quali cose in addietro non si conoscevano, ma ora per mezzo degli (33) Oriti e de' miseri (34) Egineti a tutti vi siete scoperti, avendo la fortuna come a bello studio fatta (35) salire sulla scena la vostra mattezza. Il principio adunque della guerra e ciò che ora già ne conseguita è di tal fatta; ma qual fine se ne dovrà aspettare, ove ogni cosa al tutto riesca secondo la vostra mente? Non forse un principio di grandi mali per tutti i Greci?

VII. Imperciocchà egli è (36) anche troppo manifesto, che i Romani, come avranno da sè rimossa la guerra che hanno in Italia, (locchà avverrà fra poco, rinchinso essendo Annibale in picciolissimo spazio de' Bruzii); che i Romani, dissi, con tutte le forze assalteranno la Grecia, dando voce di soccorrere gli Etoli contra Filippo, ma in effetto per soggiogala tutta.

A. di R. altresì (37) chiaro che, se di noi insignoritisi diviseranno 547 di trattarci bene, ad essi gliene sapremo grado, loro glicne renderemo merito; ma se male ci faranno, così le spoglie de' periti, come l'arbitrio sugli scampati ad essi spetteranno. Voi allora scongiurerete gl'Iddii, quando nessun Dio vorrà, c nessun nomo potrà aiutarvi. Forse adunque dovevate dapprincipio tutto prevedere: chè ciò a voi convenivasi. Ma dappoichè molti futuri avvenimenti sfuggono l'umana providenza, egli sarebbe ora conveniente, che dalle cose che avete dinanzi arguendo ciò ch'è per accadere, meglio vi consigliaste circa l'avvenire. Noi pertauto al presente nulla abbiam omesso di quanto addicevasi di parlar o di fare a veri amici, ed intoruo all'avvenire esposto abbiamo con franchezza il nostro parere. E voi ricerchiamo ed esortiamo di non invidiar a voi stessi ed agli altri Greci la libertà e la salvezza. - Avendo l'oratore, siccome parve, voltato (38) alguanto l'animo alla moltitudine, entrarono dopo di lui gli ambasciadori di Filippo, i quali sorpassata ogni particolarità, dissero di venire con due incumbenze: d'accettare prontamente la pacc, ove gli Etoli la scegliessero; altrimenti d'andarsene, chiamando a testimonii gli Dci e gli ambasciadori colà venuti dalla Grecia, che di ciò che poscia avverrà a' Greci accagionarsi dovranno gli Etoli e non Filippo.

> VIII. Tre (39) essendo i modi, pe' quali ambiscon il capitanato tutti coloro che con sano giudizio vi si accostano; il primo per via delle storie, e delle instru

zioni che con esse si procacciano: il secondo, (40) me- A. di R. todico, e pell'insegnamento d'uomini esperti: il terzo 5/17 pell'uso e la pratica degli affari stessi; i capitani degli Achei crano di tutti questi affatto ignari. (Suida alla voce Strategia).

(41) Alla maggior parte nacque una certa cmulazione dalla tracotanza ed importunità degli altri. Imperciocchè ponevan ogn' industria nelle comitive e ne' vestiti, e quasi tutti attendevan al raffazzonarsi più che non comportavano le loro fortune: ma delle armi non tenean il benchè minimo conto. (Suida alla voce star.

(42) Molti non ingegnansi d'imitare le opere degli uomini avventurati: ma emulando le frivolezze di quelli con proprio danno fan mostra del loro poco senno. (Suida alla voce "\$\sims\_2\sims\_4\sims\_4'\text{Eps}\_1, fanno mostra).

IX. Diceva Filopemene, grandemente contribuir lo Estr. ant. splendore delle armi a spaventar il nemico, e molto coopera all'uso l'acconcia (53) loro struttura; ma che allora sovrattutto farebbon il loro dovere, ove la cura che impiegan adesso nel vestiario, la impiegassero nelle armi, e la negligenza con cui in addietto trattavano le armi, la trasferissero agli abbigliamenti. Imperciocchè così s' avvantaggerebbono nelle sostanze, ed insieme potrebbono indubitatamente salvar il comune interesse.

Quindi, soggiugneva egli, dover chi si pose in cam-547 mino per far esercizio od una spedizione, quando mettesi gli stivali, guardare che sieno ben calzanti e lucenti più delle (44) scarpe e delle pianelle; ed allorquando prende lo scudo, la corazza e l'elmo, osservar bene, che sieno più netti e preziosi della sopravvesta e della tonaca. Chè là dove la bella apparenza è preserita, a quanto richiede l'uso, rendesi per ciò appunto subito manifesto qual esito avranno i cimenti. - In somma pretendeva egli, che l'eleganza ne'vestiti fosse tenuta cura da donna, nè molto modesta: ma la preziosità cd il decoro delle armi s'avessero a reputare degni d'uomini valorosi, che preso hanno a salvare con gloria sè stessi e la patria. - Approvarono cotesti detti tutti quelli ch'erano presenti, e la saviezza dell'esortazione ammiraron a tale, che usciti tosto della curia mostraron nell'istante a dito i zerbini, ed alcuni costrinsero eziandio a schivare il foro. Ma molto più osscrvavausi fra di loro, per ciò che spettava alle anzidette cose, negli esercizii e nelle spedizioni.

> X. Così un solo discorso, pronunciato a tempo da uomo autorevole, sovente non solo svolge gli uomini da pessime cose, ma li spinge ancor ad ottime. Quando poi chi ammonisce presenta la propria vita a'detti consentanea, di necessità l'esortazione conseguisce la maggior fede. La qual cosa veder puossi in lui principalmente avverata s' conciossiachè e ne' vestiti e nella tavola fosse semplice e tenue, ed egualmente nella servità del corpo, e nel conversare (45) senza fasto e tale da non eccitar invidia. Sovra ogni cosa studiavasi egli in

tutta la sua vita d'essere veritiero : laonde, quando fa- A. di R. cea qualche sposizione, quantunque con brevi detti e come a caso, gran fede lasciava negli ascoltanti; perciocchè, offerendo in tutto l'esempio della propria vita, faceva si che gli uditori non abbisognassero di molte parole. Donde avvenne, ch' egli spesso lunghe dicerie, le quali alla fazione avversaria sembravano ragionevolmente porte, con pochi detti, dall' antorità e dal pensiero alle sue geste sostenuti, affatto rendea vane. Del resto, sciolto il Consiglio, ritornarono tutti alle respettive città, sommamente esaltando le cose dette e tant' uomo, e stimando che nessuna sciagura loro accaderebbe, mentr'egli sarebbe capo. Filopemene pertanto incontanente girò pelle città, indefessamente e con ogni studio adoperando in cotal viaggio. Indi raccolse la moltitudine, e ad un tempo la ridusse in ischiere (46) ed esercitolla, e finalmente non avendo otto mesi intieri impiegati in siffatto apparecchio ed csercizio, ragunò le forze in Mantinea, con animo di fare l'estrema prova contro (47) il tiranno pella libertà di tutti i Peloponnesi,

XI. Macanida, pieno di fiducia in sè stesso, e credendo che la mossa degli Achei gli venisse come desiderata, non si tosto seppe che raccolti erano in Mantinea, ch'esortati in Tegea i Lacedemonii, secondochè convenivasi alla circostanza, il giorno vegnente di buon mattino marcio alla volta di Mantinea. Conduceva egli l'ala destra della falange, e faceva (48) andar i mercenarii paralleli da amendue le parti della vanguardia. Dietro a questi venivan i carri che portavano una grande quantità di macchine e d'armi da catapulte. Nello stesso A. di R. tempo Filopemene, diviso in tre parti l'esercito, uscì di Mantinea, pella porta che mena al tempio di Nettuno mandando gl'Illirii e le corazze, ed insieme tutta la milizia stranicra e la gente spedita; pell'altra a questa vicina verso occidente la falange, e pella susseguente i cavalli nrbani. Co' primi dell' armadura leggera occupò il colle davanti alla città, il quale estendendosi in sufficiente altezza sovrasta alla strada Senide ed all'anzidetto tempio. Ad essi attaccò le corazze, e collocolle a mezzo giorno, e contigui a questi attelò gl'Illirii; dopo i quali nella stessa linea retta pose la falange (49) divisa in parti a guisa di coorti, separate da intervalli lungo il fosso, sulla strada che conduce al tempio di Nettuno per mezzo il piano di Mantinea, e giugne sino a'monti che confinano col territorio degli (50) Elicasii. Presso a questi nell'ala destra pose i cavalli Achei, che conduceva Aristeneto dimeo, e nel sinistro aveva egli tutto il corpo degli stranieri in ischiere addossate.

XII. Come l'escreito nemico erasi già appressato per modo che (51) poteasi vedere, Filopemene scorrendo dinanzi a' battaglioni della falange brevemente escrotili, ma (53) con chiarezza e convenienza al presente pericolo. Sebbene la maggior parte delle sue parole non furono capite, perciocchè attesa la (53) benevolenza somma delle turbe verso di lui, venne la moltitudine in tanto impeto ed in siffatta alacrità, che viceversa lui esortarono i soldati con entusiasmo (54) di condurii e di darsi animo. Giò tuttavia ingegnavasi egli con ogni diliegenza di far conoscere, quando gliene veniva il destro, che la presente pugna i nemici faceano per una schiaro.

vith vergognosa e vituperevole, essi per una libertà A. di R. eternamente memorabile ed illustre. Macanida dapprin-

cipio dimostrava d'affrontarsi colla falange in colonna alla destra de'nemici; ma poichè s'ebbe avvicinato, presa una distanza conveniente, torse la schiera a destra, ed avendola distesa fece l'ala sua diritta eguale alla manca degli Achei, e le catapulte pose davanti a tutto l'escercito in certi intervalli. Filopemené, osservando il suo disegno di percuoter colle catapulte nelle coorti della falange, e ferendo gli uomini recar confusione in tutta la massa, non gli lasciò tempo all'esceuzione, ma incominciò vigorosamente la battaglia per mezzo de' (55) Tarentini ne' luoghi vicini al tempio di Nettuno che sono piani, e molto opportuni al maneggio della cavalleria. Macanida ciò veggendo, fu costretto a fare lo stesso, ed a mandar insieme i Tarentini che seco avea.

XIII. Dapprincipio sostemero questi soli valorosamente il conflitto; ma fra poco sopraggiunta ad essi, in quello che piegavano, l'armadura leggera, in brevissimo tempo vennero alle mani da amendue le parti i corpi stranieri. Mentre questi azzuffavansi serrati e a corpi a corpo, fu il combattimento buona pezza indeciso, per modo che le altre forze aspettando (56) verso qual parte fosse per volgersi la polvere che si alzava, non potevan entrare nella mischia, percioachè amendue lungo tempo (57) continuavan ad occupare il sito che preso ebbero nell'incominciamento della battaglia. A lungo andare prevalacro pel numero e pella destrezza, che hanno (58) mercè della loro costituzione gli A. di R. stipendiarii del tiranno. La qual cosa ragionevolmente allor accadde, ed accader suole generalmente. Imperciocchè, quanto (50) le milizie cittadinesche delle democrazie hanno maggior animo nelle tenzoni guerresche, che non quelle che ubbidiscon a tiranni: tanto ragion vuole che le milizie straniere delle monarchie superiori sieno a'mercenarii delle democrazie e di loro più valenti. Che siccome fra i primi, gli uni cimentansi pella libertà, gli altri pella schiavitù: così fra i mercenarii gli uni spronati sono dagli accordati vantaggi, gli altri dal danno manifesto. Conciossiachè la democrazia, come ha tolto di mezzo i suoi insidiatori, non guarda co' mercenarii la sua libertà : laddove la tirannide , quanto maggiore stato agogna, tanto più mestieri ha di milizie stipendiate; come quella che quanti più offende, tanti più ha che la insidiano. La sicurezza pertanto de' monarchi è al tutto riposta nella benevolenza e nella forza degli stranieri.

XIV. Quindi allora pur avvenne, che gli stranieri ch' erano presso Macanida con tanto accanimento e violenza pugnarono, che neppure gl'Illirii e la corazze, i quali eran alle riscosse de' mercenarii Achei, poterono sostenere il loro impeto, ma tutti piegarono e fuggiron a precipizio verso Mantinea, la qual città era sette stadii di là distante. In questo incontro una cosa di che dabitau alcuni si rendette a tutti confessa e palese; cioò che la maggior parte degli eventi nelle guerre è prodotta dalla perizia ed imperizia (60) de' duci. Imperciocchè gran cosa è forse aggingare il compimento alla vittoria incomiuciata, ma molto maggiore, falliti essendo i

primi disegni, stare in cervello, ed accorgersi del poco A. di R. giudizio di coloro che han con fortuna pugnato, e trarre 547

partito da'loro errori. Vedesi pertanto spesso taluno che crede già d'aver vinto, fra poco andar totalmente al di sotto, ed altri che dapprincipio sembrava sconfitto, mutatosi l'aspetto delle cose, mercè della sua sagacità contra ogni aspettazione ottener compiuta vittoria. Locchè apparisce manifestamente esser avvenuto allora ad amendue i capitani: chè essendo andata in volta tutta la milizia straniera degli Achei (61) e sciolta l'ala sinistra, Macanida lasciando d'insistere nell'opera, (62) di girare con parte de' suoi l'altra ala, d'incalare cogli altri que'della fronte, e di tentare un colpo decisivo, non ne fece nulla; ma con impazienza e giovanile shadataggine trasse co' suoi mercenarii dietro ai fuggenti, come se la paura stessa non fosse sufficiente a cacciar sino alle porte coloro che data l'avean a gambe.

XV. Il capitano degli Achei, per quanto pote, rattenne i mercenarii, chiamando per nome, ed instigando i capi; ma poiche vide costoro sopraflatti dalla forza, non fuggi spaventato, nè caduto d'animo si ristette, ma applicatosi all'ala della sua falange, come i nemici che inseguivano furono passati, ed il luogo rimase vuoto dor' era la battaglia, (63) piegatosi incontanente a sinistra colle prime coorti della falange, andò innanzi a corras, serbando l'ordine delle file. Occupato prestamente il luogo abbandonato, tagliò la strada a quelli che inseguivano, ed insieme riuset a cavaliere dell' ala nemica. Ed i soldati della falange, (64) isolati com' erano, confortò a prender animo ed a duare

A. di R. finattanto ch' egli avrebbe loro comandato di dare l'assalto uniti. A (65) Polibio da Megalopoli impose di rac-547 cogliere gl' Illirii, le corazze ed i mercenarii avanzati e (66) sottrattisi dalla fuga, e sussidiando in fretta l'ala della falange, osservare il ritorno di coloro ch' erano per ritirarsi dalla caccia. I Lacedemonii , senza averne ricevuto l'ordine, saliti in superbia, pella vittoria dell'armadura leggera, (67) abbassarono le lance e gittaronsi sugli avversarii; ma nello spingersi innanzi vennero sul ciglione del fosso; parte perchè la precipitanza non lasciava loro tempo di pentirsi, sicchè, essendo già alle mani co' nemici, si fossero voltati; parte perchè disprezzavan il fosso, a cui da lungi menava un dolce declivio, e che non avea (68) punto acqua. nè (60) sterpi. Quindi corsero per quello all'impazzata.

XVI. Filopemene, come prima giunse l'occasione sfavorevole agli avversarii ch'egli avea da (70) lungo tempo preveduta, ordinò a tutti quelli della falange di andar addosso al nemico colle lance abbassate. Mentrechè gli Achei unanimi e con terribili grida davano l'assalto, (71) i Lacedemonii che sciolte aveano le file pria di scendere nel fosso, sbigottiti di vedersi i nemici sulla testa, andaron in volta; ma grande numero di loro peri nello stesso fosso, uccisi parte dagli Achei, parte da'proprii. La qual cosa non avvenne per fortuito accidente, nè per favore dell'occasione, ma pella perspicacia del capo, Imperciocchè Filopemene erasi tosto messo innanzi il fosso, non per cansare la battaglia, conforme alcuni supposero; sibhene dopo aver tutto estattamente e da buon capitano calcolato, conobbe, che Macanida

quando verrebbe, se s' innoltrasse coll' esercito, non A. di R. prevedendo il fosso, la sua falange soffrirebbe ciò che testè dicemmo, e che allora veramente accadde: ma se riflettendo alla difficoltà del fosso, egli poscia si pentisse, e manifestando timore, coll' esercito schierato se no andasse, ed (72) essendo soverchiamente progredito, retrocedesse; allora comprese, che senza un fatto generale a sè la vittoria, a lui il contrario avrebbe procacciato. Locchè a molti è già avvenuto, i quali poichè ebbcro schierato l' csercito, (73) veggendo sè stessi insufficienti a combattere cogli avversarii, chi pe' luoghi, chi pel numero, chi per altre cagioni, (74) lasciatisi andar troppo innanzi sperarono nel ritirarsi per mezzo del retroguardo o di vincere, o di sottrarsi impunemente da'nemici. Ne'quali particolari sogliono i duci (75) commetter i più grandi errori,

XVII. Filopemene pertanto non ingannossi nel presagio ch' egli fece dell' esito; perciocchè i Lacedemonii toccarono una rotta grandissima. Veggendo la falange vittoriosa, e che la somma delle cose gli procedea bene e gloriosamente, si diede a compier il rimanente del suo disegno; e ciò era che non iscampasse Macanida. Sapendo adunque, come nella (76) foga dell'inseguire, egli era stato co' proprii mercenarii tagliato fuori nello spazio fra la città ed il fosso, aspettò il costui arrivo. Macanida pertanto osservando, nel ritorno da cacciar i nemici, il suo esercito in fuga, ed arguendo che (77) per essersi troppo innoltrato gli cra fallita la speranza d'una vittoria totale, tentò subito, strettosi cogli stranicri che seco avea, di piombar in file serrate sugli avversarii

POLIBIO, tom. IF.

A. di R. sparsi ed intenti ad incalzare. Locchè comprendendo al-547 cuni rimasero con lui dapprincipio, avendo questa speranza di salvarsi. Ma allorquando appressatisi videro gli Achei guardare il ponte ch' era sul fosso, avviliti tutti da lui si dileguarono, procurando ciascheduno a sè stesso salvezza. Frattanto il tiranno, disperando di farsi strada per il ponte, cavalcava lungo il fosso, cercando indefessamente un passaggio.

> XVIII. Filopemene, riconosciuto Macanida al manto di porpora, ed agli ornamenti del cavallo, lasciò indictro Anassidamo, esortandolo a custodire co'snoi diligentemente il tragitto, ed a non risparmiare alcuno de' mercenarii, dappoiche questi erano che afforzavano sempre in Sparta le tirannidi : ed egli presi seco Polieno (78) da Ciparissa e Simmia, suoi scudieri allora. scorreva sull' altra sponda del fosso di rincontro al tiranno ed a quelli che l'accompagnavano. Imperciocchè due cransi allora uniti a Macanida, (79) Anassidamo ed uno de' mercenarii. Mentre Macanida in un sito del fosso facile a varcarsi, dava di sprone al cavallo per farlo a viva forza passare, Filopemene (80) fatta una giravolta ed andatogli addosso, il percosse mortalmente colla lancia, e recatogli dappresso col manico un'altra ferita (82) di punta uccise il tiranno in battaglia. Lo stesso fecero ad Anassidamo i suoi (83) aiutanti. Il terzo, rinunziando al passaggio, scampò il pericolo nell'atto, che gli anzidetti venivan uccisi. Caduti che furon amenduc, Simmia tosto spogliò i cadaveri, c tolte al tiranno le armi e la testa, si spinse verso i suoi che tracvan dietro a' fuggenti, affrettandosi di mostrare a' sol

dati la perdita del duce degli avversarii , affinchè con A. di R. tale sicurezza viemmaggiormente senza sospetto ed animosi incalassero i nemici sino a Tegea. La qual cosa di molto accrebbe l'impeto de' soldati , e non fu l'ultima cagione che s' impadronissero di Tegea al primo arrivo, e che il di vegnente s'accampa-sero presso l'Eurota, impossessatisi già senza contrasto della campagna. Per tal guisa non avendo potuto da molto tempo snidare di casa loro il nemico, guastaron allora impunemente tutta la Laconia. Della propria gente non perdettero molti nella pugna; ma de' Lacedemonii uccisero non meno di quattro mila , e più ancora ne presero vivì , essendosi egualmente insignoriti di tatte le baggilie e delle armi.

XIX. (84) Chi non loderà iu Annibale la scienza di Olimp. capitauo, e la virtù, e (85) l' ingegno suo nella guerra CXLIII, ii di campagna, riguardando alla lunghezza di questo A. di R. tempo, e considerando i suoi combattimenti generali e . 548 parxiali, e gli assedii, e le rivoluzioni di città, e le varie vicende, e tutto il complesso de'suoi consigli e delle sue geste, (86) ne' sedici anni in eni guerreggiò continuamente in Italia co' Romani, senza giammai ritirare le forze dallo scoperto, ma tenendo a freno siccome buon governatore, e concordi serbando seco e fra di loro cotante turbe l' Eppur i suoi escretti, non che fossero della stessa (87) nazione, non crano tampoco della stessa gente; pereiocchè avea egli Africani, Spagnuoli, Galli, Fenciic, Italiani, Grecci, i quali nei leggi, nè costu-

4. di R. mi, né favella, (88) nè qualsivoglia altra cosa avcano per 548 natura tra di loro comune. Tuttavia la sagacità del capo fece sì, che in tale e tanta diversità tutti ascoltassero i comandamenti d'uno, e con una sola volontà a lui ubbidissero; sebbene non una sola era la loro situazione, ma talvolta con aura propizia il secondasse la fortuna, tal altra loro fosse avversa. Laonde meritamente alcuno ammirerà la virtà del capo in questa parte, ed asserirà con fiducia, che se egli incominciato avesse da altre regioni della terra abitata, e per ultimo venuto fosse a'Romani, nessun proponimento gli sarebbe fallito. Ora, siccome incominciò da quelli, ne' quali dovea finire, così chbero le sue geste ne'medesimi e principio e fine.

Estr. ant. XX. (89) Asdrubale, raccolto l' esercito dalle città nelle quali avea svernato, andò innanzi, c prese gli alloggiamenti non luugi dalla città chiamata (90) Ilipa, piantando lo steccato alle falde del monte, e lasciandosi davanti i campi comodi alla zuffa ed alla battaglia. Aveva cgli da settanta mila fanti, (91) quattro mila cavalli, e treutadue belve. Scipione pertanto spedi Marco Giugno a (92) Colicante, per ricever le forze da costui preparate, le quali sommavano tre mila fanti, e cinquecento cavalli, Gli altri socii uni seco in marciando e cammin facendo verso il suo destino. Avvicinatosi a (93) Castalone ed a' dintorni di Becula, e congiuntosi là con Marco e colle forze di Colicante, cadde il suo animo in grande fluttuazione circa il partito che aveva a prendere; perciocchè senza i socii le forze ro-

mane non erano atte a cimentarsi in battaglia; ed ar-A. di. rischiarsi ad un fatto generale appoggiando a' socii la 548 speranza della vittoria, gli sembrava cosa pericolosa ed assai temeraria. Tuttavia così titubando, stretto dalle circostanze, fu condotto a valersi degli Spagnuoli per farue mostra agli avversarii, mentrechè eseguirebbe la pugna colle proprie legioni. Avendo ciò divisato, mosse con tutto l'esercito, composto di quarantacinque mila fanti, e circa tre mila cavalli. Appressatosi a' Cartaginesi ed essendo già in vista, accampossi su certi colli di rincontro a' nemici.

XXI. Magone, stimando il tempo opportuno per attaecar i Romani che accampavansi, presi seco la maggior parte de' proprii cavalli , e Massinissa eo' Numidi , corse verso gli alloggiamenti , crcdendo di sorprendere Scipione alla sprovvista. Questi pertanto, preveduto avendo da lungo tempo l'avvenire, teneva appiattati dietro un'altura i cavalli in egual numero a quelli de' Cartaginesi, i quali balzarono di repente addosso a'nemici, onde molti dapprincipio, mentre andavan in volta pell'inaspettata comparsa, (94) si sottrassero dall'affronto de' cavalli, gli altri affrontaronsi cogli avversarii, c combatterono valorosamente. Ma ridotti esscudo a mal partito dalla (95) destrezza de' Romani nello scendere di cavallo, perduti molti de' suoi, e fatta breve resistenza piegarono. E dapprima faceano la ritirata in ordine, ma incalzandoli i Romani, sciolsero gli squadroni, e ricovearono nel loro campo. I Romani adunque, ciò fatto, con maggior fiducia perseverarono nel cimento, ed i Cartaginesi fecero il contrario. Ciò non di meno, 4. di R. poichè chbero per alcuni giorni successivi schierate le 548 forze nel piano frapposto, facendo avvisaglie per mezzo de' cavalli e dell' armadura leggera, e tentandosi reciprocamente, appiecarono battaglia universale.

> XXII. In quel mentre sembra che Publio usasse due stratagemmi. Veggendo che Asdrubale facea le sortite a (96) giorno molto innoltrato, e metteva gli Africani nel mezzo, e gli clefanti innanzi alle due ale; egli, assucfatto essendo di condur fuori i suoi in (97) ora più tarda, di schierar i Romani nel centro di rimpetto agli Africani, e d'attelare gli Spagnuoli nelle ale, nel giorno in cui avea proposto di (98) dare la decisiva battaglia, facendo il contrario delle anzidette cose, grande aiuto diede alle sue forze per vincere, e non poco fiaceò quelle de' nemici. Imperciocchè (99) come prima si fece giorno mandò attorno i serventi ordinando a tutti i tribnni ed a' soldati di pranzare, e d'useir armati fuori dello stercato. Fatto ciò, ed avendogli tutti prontamente ubbidito pel sospetto ch'aveano dell'imminente pugna, spedì innanzi i cavalli e l'armadura leggera, comandando che si avvicinassero al campo degli avversarii, e che arditamente searamucciassero. Egli poi co' fanti, comparso appena il sole nell'Oriente, si pose in cammino, e giunto in mezzo alla pianura, attelò l'esercito, schierandolo in modo contrario a quello di prima; pereioceliè nel centro mise gli Spagnuoli, e nelle ale le (100) legioni romane. A' Cartaginesi, mentrechè i cavalli improvvisamente avviciuavansi allo steccato. ed insieme il resto dell'esercito schieravasi alla lor vista, appena fu dato tempo d'armarsi. Quindi fu co-

stretto Asdrubale, la cui gente era ancor digiuna, a A. di R. mandare i cavalli e l'armadura leggera non preparati, e come meglio poteva addosso a' cavalli degli avversarii nel piano, ed a schierar i fanti non molto lungi dalle falde de' monti, spiegandoli ne' luoghi campestri, conforme era suo costume. Alcun poco i Romani stettero cheti; ma poichè il giorno progrediva, ed indeciso ed eguale era il conflitto dell'armadura leggera, perciocchè quelli che piegavano ricoveravano sotto la propria falange, e ritornavano a combattere: Scipione accolti gli scaramuccianti negl'intervalli delle insegne, e distribuitili in amendue le ale dietro le schiere, (101) collocaudo prima le lance, e dopo di queste i cavalli, dapprincipio colla fronte spiegata prese a dar l'assalto; ma come fu (102) quattro stadii circa distante da' nemici, ordinò agli Spagnuoli, che conservate le file nello (103) stesso modo facessero impressione nel nemico, ed (104) all'ala destra che voltasse (105) le insegne e gli squadroni a

XXIII. E prendendo egli dalla destra, e Lucio Marcio, e Marco Giugno dalla mauca i tre squadroni di cavalleria anteriori, e collocando innanzi a questi i soliti veliti, e tre (106) coorti, (compagnia di fauti così chiamata da'Romani); marciarono poscia (107) rompendosi, gli uni a sinistra, gli altri a diritta, in (108) colonna addosso a' nemici, con passo acederato, sopraggiugnendo sempre coloro che stavano dietro, e seguendo collo stesso rompimento. Poiché questi non furono molto lontani da' nemici, e gli Spagunoli collocati nella fronte (109) buon tratto ancora

diritta, ed alla sinistra dalla parte opposta.

A. di R. n' erano distanti, perciocchè a lento passo davano la carica, Scipione assaltò amendue le ale degli avversarii colle forze romane in colonna, siccome avea dapprincipio divisato. I (110) movimenti posteriori, per cui quelli che seguivano (111) mettevansi nella stessa linea con quelli che precedevano, ed entravano pure in battaglia co' nemici, ebbero fra di loro una disposizione contraria, considerando ed in generale l'ala destra per rispetto alla sinistra, ed in particolare i fanti verso i cavalli. Imperciocchè i cavalli dell'ala destra applicatisi coll'armadura leggera a quelli che andavan innanzi nello stesso lato, tentavano di sopravanzar i nemici, ed i fanti attelavansi al contrario nella sinistra. Di quelli ch'erano nell'ala manca, collocavansi (112) le coorti a destra, ed i cavalli co' veliti al fianco opposto. Avvennc adunque, che in amendue le ale de' cavalli e dell'armadura leggera per questo movimento la destra diventasse sinistra: a che poco badando il capitano, poneva il suo maggior pensiero al sopravanzamento. E diritto estimava egli; dappoichè ei si conviene bensì sapere ciò che accade, ma i movimenti farsi debbono adattati alle circostanze.

XXIV. Per il conflitto di costoro gli (113) elefanti, da' veliti e da' cavalli trafitti e sbaragliati in ogni lato, furon molto mal conci, ma offesero non meno gli amici che i nemici; perciocchè qua e là a caso vagando, uccidevano chiunque d'amendue andava loro cadendo sotto. Della fanteria cartaginese furono travagliate le ale, ed il centro dov'erano gli Africani, più utile parte dell'escreito, divenne affatto inoperoso; perciocchè nè

notea soccorrere quelli ch'erano nelle ale lasciando il A. di R. proprio posto, pell'impressione degli Spagnuoli, nè restando nel sito dove trovavasi, era atto ad eseguire quanto all'emergenza richiedeasi, non venendo seco alle mani i nemici che avea di fronte. Tuttavia per qualche tempo combatterono le ale valorosamente, essendo quel cimento per amendue decisivo. Ma come l'ardor del sole giunse al colmo, i Cartaginesi fiaccavansi, come quelli che non eran usciti a loro grado, ed impediti furono di fare il conveniente apparecchio: laddove i Romani gli avanzavano in forza ed in coraggio, e massimamente per aver il capitano provveduto che i più robusti co' più deboli fra i nemici (114) s' affrontassero. Dapprincipio adunque la gente d'Asdrubale piegando facea la ritirata a lento passo, ma poscia andando in volta, affollati si ridussero alle falde de' mouti, ed incalzati più fortemente da' Romani fuggiron a precipizio dietro i ripari. Che se un Dio non assumeva la loro salvezza, incontanente sarebbon essi stati buttati fuori degli alloggiamenti. Sopravvenuto pertanto nell'aria un orribile sconvolgimento, e rovesciatosi un grosso e continuo nembo, i Romani a stento ritornarono nel loro campo.

Ilurgia, (116) città della Spagna. Polibio nell'undecimo. (Stef. Bizant.)

<sup>(116)</sup> Moltissimi Romani, ricercando l'argento e l'oro liquefatti e mescolati, perirono dal fuoco. (Suida alla voce Tiluza, liquefeci).

XXV. (117) Scipione, schbene avea già acquistata A. di R. 548 sufficiente pratica degli affari, non era tuttavia giammai venuto in maggior imbarazzo e difficoltà. E n'ebb' egli donde. (118) Imperciocehè, siccome le cause eh'esternamente offendon i corpi, quali sono il gelo. l'ardore, la stanehezza, le ferite, ed innanzi che ginngano possibil è di guardarsene, e giunte che sieno faeil è di rimediarvi; ma le magagne e le malattie che nascono da' corpi medesimi difficil è di prevedere, e nate che sieno difficile di porgervi rimedio: così hassi ad argomentare cirea i governi e gli esereiti. Conciossiachè contro le insidie e le guerre di fuori abbia pronto modo di procacciare apparecchi ed aiuti chi vi pone eura; ma contro le sette politiche, e le sedizioni ed i tumulti che in quelli insorgono, difficil è il soccorso ed abbisogna questo di grande destrezza e di singolare perspieacia. (119) Sembrami pertanto che un solo avvertimento adattisi a tutti gli escreiti, città e corpi; e questo è che circa nessuna delle anzidette cose si lascino giammai in quelle prevaler l'infingardaggine e l'ozio, e molto meno ne' prosperi successi e nell' abbondanza delle vettovaglie. Del resto Scipione, come colui ch'era oltremodo diligente, conforme dissi dapprineipio, non meno che sagace ed attivo, ragunati i tribuni, siffatto scioglimento de' presenti mali recò in mezzo. Disse doversi obbligare a' soldati il pagamento degli stipendii; ed affinehè prestassero fede alla promessa, aversi ora a raccoglier apertamente e con sollecitudine i tributi ordinati già prima alle città pella spesa di tutto l'esercito,

mostrando che pell'aggiustamento delli salarii succedeva

cotal diligenza. Gli stessi tribuni doversi di bel nuovo recare presso di loro e chiederi ed esortarli che depongano la loro stoltezza, e vadano dal espitano per pigliarsi gli stipendii, o vogliano ciò fare partitamente, o tutti insieme. Giò eseguito, disse, che intorno al rimanente secondo le circostanze si delibererebbe quello che fosse da farsi.

XXVI. Fatto adunque cotesto divisamento, occuparonsi della riscossione del danaro. I tribuni esposero quanto crasi determinato, e Publio risaputolo deliberò eol consiglio circa ciò ch' cra conveniente d'operare. Piacque loro pertanto di destinar un giorno nel quale avessero tutti a comparire, per assolvere la moltitudine, c per punir acerbamente gli autori. Questi crano in numero di (120) trentacinque. Venuto quel giorno, e comparsi essendo i ribelli per pacificarsi e prender i salarii; ordinò Publio segretamente a' tribuni ch' escguita aveano l'ambasciata, andassero incontro a' ribelli, e si dividessero ciascheduno cinque de' capi della sedizione, e nel momento dell'incontro amorevolmente a sè li chiamassero, e gl' invitassero, sovrattutto ad abitare seco loro, ma (121) se ciò non potessero, a cena ed a conversazione. All' esercito ch' era con lui aveva egli tre giorni prima ordinato d'apparecchiare il viatico per più lungo tempo, spacciando che con Marco Silano andato sarebbe contra (122) Indibile disertore. La qual cosa ndita inspirò maggior fiducia a' ribelli ; percioceliè stimavano ch'essi avrebbono il maggior arbitrio, quando venissero al capitano dopo la partenza delle altre legioni.

XXVII. Avvicinatisi costoro alla (123) città, comandò 548 agli altri soldati che di buon mattino uscissero colle bagaglie, ed a' tribuni ed a' (124) presetti ordinò, che come li vedessero usciti, dapprima facessero deporre le salmerie, poscia trattenessero i soldati in armi alla porta; e poscia per ciascheduna porta si distribuissero. ed avessero cura, che nessuno de' ribelli andasse fuori. Coloro cui fu commesso l'incontro, unitisi con quelli che venivan ad essi, condussero seco i colpevoli cortesemente, secondochè era stato concertato. Ma (125) nello stesso tempo erano stati indettati di pigliare i trentacinque uomini, poichè avessero cenato, e di serbarli legati, non lasciando più uscire nessuno di quelli di dentro, se non se chi indicar dovea al capitano ciò che presso ciascheduno era avvenuto. Eseguiti ch'ebbero i tribuni i comandamenti ricevuti, il capitano veggendo il di appresso in sul far del giorno quelli chi'erano venuti raccolti nel foro, convocò una ragunanza. Concorrendo tutti secondo il solito come fu dato il segnale, ed (126) aspettando ansiosamente, quando vedrebbon il capitano, e che cosa da lui udirebbono intorno agli affari presenti: Scipione mandò ordinando a' tribuni ch' erano alle porte, di condurre i soldati ch'erano in armi, e di circondare la ragunanza. Egli fattosi innanzi, abbattè alla prima comparsa gli animi di tutti; per-

> infermo, veggendolo poscia contro l'attesa di repente (127) vigoroso nell'aspetto rimase shigotitia. XXVIII. (128) Allora in questa guisa cominciò ad aringare. Disse maravigilarsi, che cosa sia loro dispiaciu-

> ciocchè la moltitudine, mentre supponeva ch'egli fosse

to, o da quali speranze insuperbiti prendessero a ribel- A. di R. larsi. Imperciocchè tre cause avervi per cui gli nomini osano d' ammutinarsi contro la patria ed i capitani: quando hanno che rinfacciar a' capi, e portano ad essi odio, o quando disgustati sono della loro situazione, o eziandio allorchè recansi col desiderio a maggiori e più licte speranze. Ora io chieggo, qual aveste voi di queste cagioni? Eravate, cred'io, meco adirati, perchè non vi pagava il soldo. Ma di ciò non fu mia la colpa: che sotto il mio governo non vi mancò alcuna parte degli stipendii. (120) Che se in ciò havvi colpa, sia pur questa di Roma, che non salda adesso con voi le antiche ragioni. Dovevate voi dunque divenuti ribelli contro la patria, e nemici di lei che vi ha nudriti, così chieder a lci il vostro credito, e non piuttosto venir a me e parlarmene, ed esortare gli amici che con voi si unissero e vi aiutassero? Che questo sembrami sarebbe stato meglio. A coloro che per mercede militano con alcuno è da perdonarsi, se ribellansi da chi li ha assoldati; ma a quelli che combattono per sè stessi e pelle proprie mogli e pe' figli non hassi ad accordare indulgenza. Imperciocchè (130) lo stesso sarcbbe, che se alcuno dicendo d' essere stato dal proprio genitore frodato di danari, andasse con armi ad uccidere colui dal quale ricevette la vita. Che sì che io vi bo imposte più fatiche e pericoli che non agli altri, e vantaggi ed emolumenti ne ho impartiti ad altri più che a voi ? Ma voi non osate di ciò dire, nè, se l'osaste, potreste dimostrarlo. Che è dunque ciò, per cui voi al presente meco incolloriti, faceste la ribellione? questo voglio io udirc.

A. di R. Imperciocchè a me pare, che nessuno di voi potrà, nè 548 dire, nè immaginare qualche cosa.

XXIX. (131) Non vi sono già venuti a noia gli affari correnti. Imperciocchè quando furon i successi più prosperi? Quando riportò Roma maggiori vittorie? Quando cbbero i guerreggianti maggiori speranze di quelle che han ora? Ma dirà forse taluno (132) de'disperati, che più vantaggi appariscono presso i nemici, e maggiori speranze e più salde. Presso quali nemici? Presso Indibile e Mandonio? E chi di voi non sa, come costoro primieramente tradirono i Cartaginesi, ed in favore nostro ribellaronsi, ed ora di bel nuovo violando i giuramenti e la fede, mostraronsi a noi nemici? Bella cosa invero. confidare in questi, per divenire nemici della vostra patria! Ne (133) già avete in voi la sperauza di conquistare la Spagna: che neppure schierati con Indibile bastate a viucerci in battaglia, e meno stando da voi soli. A che cosa dunque rivolgevate la mente? vorrei udirlo da voi. Affè sì confidavate nella sperauza e uel valore di quelli che vi siete ora a duci eletti, o ne'fasci e nelle seuri di coloro che li precedono? de quali molto meglio è non parlar più oltre. Ma niente fu di tutto ciò, e voi non avete il benehè minimo giusto motivo da addurre nè contro noi, nè contro la patria. Il perchè io difenderò la vostra causa presso Roma e presso me stesso, recando in mezzo una giustificazione elle dal comune degli uomini viene accettata : la qual' è che ogni plebe è facile ad aggirarsi ed a condursi in ogni partito. Donde avviene ehe la stessa eosa soffrano sempre la plebe ed il mare. Conciossiache, siccome questo di sua natura è

innocuo e tranquillo a chi l' usa; ma quando su lui ca- d. di R. duno violenti procelle, tale si mostra a' naviganti, 548 quali sono i venti (134) che lo seonvolgono: così la moltitudine ancora si mostra e fassi verso coloro che l'adoperano, quali sono i (135) suoi capi e consiglieri. Il perchè ed io adesso e tutti i comandanti dell' esercito con voi ci riconciliamo, ed impegnamo la nostra fede, che non serberemo memoria del vostro misfatto; ma cogli autori non vogliamo pace, sibhene intendiamo di punifi condegnamente a' loro delitti contro la patria e coutro di noi.

XXX. Non sì tosto ebb' egli parlato, ehc i soldati i quali armati stavan in cerchio, dato ehe fu il segnale, (136) fecero suonar le spade sugli seudi, e ad un tempo furon introdotti gli autori della ribellione legati ed ignudi. Alla moltitudiue incusse tanto timore il minaccioso apparecebio che la circondava, e la terribile seena ehe avca in faceia, che mentre frustavansi gli uni, e gli altri colla scure percuotevansi, nessuno (137) mutò la faccia, nè mandò fuori la voce, ma rimasero tutti attoniti e sbigottiti di ciò che succedeva. I motori adunque delle sciagure, martoriati e tolti di vita, furono strascinati nel mezzo della ragunanza, ed i rimauenti ricevettero dal capitano e dagli altri comandanti in (138) nome della repubblica la fede, che di aleuna trasgressione a nessuno sarebbe tenuta memoria. Fattisi poi innanzi ad uno ad uno, giuraron a' tribuni, elie ubbidirebbono a' comandamenti de' eapi, e non macchiuerebbono nulla elie fosse contrario a Roma. Scipione adunque, poichè ebbe così bene (139) estirpata la ra di R. dice di grandi pericoli, restituì le domestiche forze allo 548 stato di prima.

> XXXI (140) Scipione, ragunate subito in Cartagine stessa le sue forze a parlamento, discorse dell'audacia d' Indibile, e della perfidia sua verso di loro, ed avendo molte cose addotte in questo particolare, instigò la moltitudine contro gli anzidetti potentati. Poscia annoverò i combattimenti avuti da loro in addietro cogli Spagnuoli ed insieme co' Cartaginesi, quando questi capitanavano. Ne' quali avendo essi sempre vinto, non convenirsi, disse, ora di temere, che pugnando co' soli Spagnuoli comandati da Indibile, fossero per rimaner inferiori. Il perchè, proseguì, che non voleva accettare per socio in quella guerra neppur uno Spagnuolo, ma a' Romani soli ridur il cimento; affinchè, (141) soggiunse, palese fia a tutti, che non cogli Spagnuoli debellati abbiamo i Cartaginesi, conforme alcuni dicono, e cacciati fuori della Spagna, ma che così i Cartaginesi, come i (142) Celtiberi, vincemmo colla virtù de' Romani e col loro valore. Com'ebbe ciò detto, esortolli ad esser concordi, e ad incontrare questo cimento con animo risoluto, quanto alcun altro: che per ottenere la vittoria farebb'egli già coll' aiuto degli Dei gli acconci provvedimenti. Alla moltitudine crebbe tanto la voloutà e la fidanza, che nella vista rassembravano tutti a chi ha già in sugli occhi i nemici, ed è in procinto di venire seco loro a decisivo combattimento. Allora dunque con questi detti sciolse la ragunanza.

XXXII. Il di appresso levate le tende si pose in cam-

mino. Giunto al fiume Ebro il decimo giorno, e passa- A. di R. tolo, piantò dopo quattro giorni il campo vicino agli avversarii, mettendo certo vallone fra sè e gli alloggiamenti de' nemici. Il di vegnente spinse nell' anzidetto vallone alcuni animali di quelli che seguivano l'esercito, ordinando a Caio Lelio che tenesse (143) pronti i cavalli, e ad aleuni tribuni impose d' (144) apparecchiar i veliti. Essendosi gli Spagnuoli tosto lanciati sugli animali, mandò lor addosso alcuni veliti. Appiccatasi per via di questi la zusfa, ed arrivando molti in soccorso ad amendue, insurse una grossa avvisaglia di fanti nel vallone. Ed offerendo la congiuntura una ragionevole oceasione pell'assalto, Caio, il quale, conforme gli era stato ordinato, avea pronti i cavalli, attaccò gli scaramuccianti, tagliando loro la strada dalle falde de' monti, per modo che la maggior parte di loro, dispersi pel vallone, furono dalla cavalleria uccisi. I barbari irritati da questo emergente, e temendo non pella seonfitta testè sofferta sembrassero già sbigottiti disperare della somma delle cose, useirono in sul far del giorno, e schieraron a battaglia tutto l'esercito. Scipione era pronto all'uopo; ma veggendo che gli Spagnuoli pazzamente discendevano nel vallone, ed attelavano nel piano non solo i cavalli, ma i fanti ancora, arrestossi, volendo che quanta più gente fosse possibile entrasse in siffatto schieramento. Chè, sebbene egli confidava ne' proprii cavalli, più ancora avea fede ne' fanti, perciocche nelle battaglie fatte di (145) concerto ed a picde fermo, i suoi e nell'armadura e nel valore molto avanzavano gli Spagnuoli.

POLIBIO , tom. IF.

XXXIII. Quando gli parve che fosse conveniente, 548 oppose (146) i veliti a'nemici attelati alle falde de' monti, e contro a quelli ch' erano discesi nel vallone condusse dal campo in dense file le altre forze con quattro (147) coorti in frontc, cd assaltò i fanti degli avversarii. Frattanto Caio Lelio ancora si fece innanzi co' cavalli, per le colline che dal campo al vallone si distendevano, ed attaccò i cavalli spagnuoli alle spalle, tenendoli a bada mentrechè con lui combattevano. Così i fanti degli avversarii, abbandonati dall'aiuto de'cavalli, in cui affidatisi erano calati nel vallone, piegavano c soccombevan al peso della battaglia. I eavalli ebbero a soffrire la stessa cosa; perciocchè presi in uno spazio angusto, ed a grandi difficoltà ridotti, perivano più pelle mani de'suoi, che per quelle de'nemici, stando loro a ridosso ne' fianchi i proprii fauti, i pedoni de'nemici in faccia, e nella schiena chiudendoli i cavalli. Tale essendo la pugna, quelli ch'erano discesi nel vallone (148) quasi tutti perirono; ma quelli ch' erano sul declivio del monte scamparono; cioè a dire l' armadura leggera, che formava la terza parte dell' esercito, co'quali Indibile ancora salvossi e fuggi in una picciola terra fortificata.

<sup>(149)</sup> Scipione, posto fine agli affari della Spagna, andò in Tarragona oltremodo lieto, recando alla patria un bellissimo trioufo ed una bellissima vittoria. E bramando di non arrivar a Roma dopo l'elezione de' consoli, dato ordine a tutte le cose di Spagna, e con-

segnato l'esercito a (150) Giugno ed a Marcio, navigò A. di R. con Caio Lelio e cogli altri amici a Roma.

XXXIV. Ed (151) era Eutidemo stesso nativo della Magnesia. Al quale (Telea) egli indirizzò il discorso dicendo, che Antioco ingiustamente studiavasi di cacciarlo dal reame; perciocchè non erasi altrimenti ribellato dal re, ma (152) essendosi altri ribellati, aver sè tolti di mezzo i loro discendenti, e così ridotto in suo potere il principato della Battriana. E poich' ebbe più ancora parlato in questa sentenza, chiese a Telea, che benevolmente s' interponesse pella conciliazione, csortando Antioco a non invidiargli il nome e la dignità di re: che non accordando egli questa richiesta, per nessuno di due v'avrebbe sicurezza. Conciossiachè non picciol numero di Scizii (153) crranti esser alle porte, i quali amendue metterebbon in pericolo, ed ove gli accogliessero il paese sarebbesi per loro senza dubbio imbarberito. Ciò detto spedì Telea ad Antioco. Il (154) re che da lungo tempo cercava una conclusione degli affari, come udi queste cose da Telea, di buon grado piegossi alla pace pelle cagioni anzidette. Essendo Telea sovente andato dall' uno all' altro, Eutidemo finalmente mandò suo figlio (155) Demetrio per fermare gli accordi. Il re ricevutolo, e stimando il giovine meritevole del regno pel suo aspetto, e pel dignitoso tratto nel conversare, primicramente gli promise di dargli una delle sue figlie, poscia concedette al padre il nome di re. Del resto fatto l'accordo per iscritto, e giurata l'alleanza, levò il campo, avendo a dovizia vettovagliato l'eA. di R. sercito, e ricevuti gli elefanti (156) ch' erano presso 548 Eutidemo. Superato il (157) Caucaso, ed entrato nel territorio indiano, rinnovò l'amicizia con Sofagaseno re (158) dell' India. E presi altri elefanti, per modo che tutti sommavano cencinquanta, e vettovagliato colà di bel nuovo l' esercito, partissi colle sue forze, lasciando Androstene da Cizico pel trasporto del tesoro accordatogli dal re. Varcata l' (159) Aracosia, e passato il fiume (160) Erimanto, venne pella (161) Drangiana nella Carmania, dove, appressandosi già il verno, andò alle stauze. Tal fine prese la spedizione d' Antioco nelle provincie di sopra; per mezzo della quale non solo assoggettò al suo impero i satrapi delle contrade superiori, ma le (162) città marittime ancora, ed i (163) potentati di qua del Tauro. Ed in somma assicurò il suo regno, atterrendo coll'audacia e coll'opera indefessa tutti i suoi sudditi. Imperciocchè per questa spedizione egli mostrossi degno della sovranità dell' Asia non solo, ma eziandio dell' Europa.

FINE DEGLI AVANZI DEL LIREO UNDECIMO

# SOMMARIO

## DEGLI AVANZI DEL LIBRO UNDECIMO

### GUERRA D'ANNIBALE.

Asparbara entra in Italia — Pugna di lui co'consoli Livio e Nerone (§ l.) — Egli è vinto — Morte e lode d'Asdrubale (§ ll.) — Vittoria de'Romani — Immensa loro gioia (§ lll.)

APPARI DE' GRECI.

Tempio d' Apollo in Termo (§ IV.) - Orazione dell' ambasciadore rodio agli Etoli pella pace - Ambasciadori di Filippo (§ V. al § VII.) - Imperizia de' duci Achei (§ VIII). Filopemene ammonisce gli Achei - Ristabilisce la disciplina militare (S. IX.) - Semplici costumi di Filopemene - Autorità presso i suoi - Filopemene esercita gli Achei (§ X.)-Pugna con Macanida presso Mantinea - Schiera di Filopemene - Filopemene aringa i suoi - Schiera di Macanida -Appiccasi la zuffa per mezzo de' Tarentini (§ XI. - XII.) -Principio della battaglia di Mantinea - I mercenarii de' tiranni sogliono combattere con valore - I mercenarii degli Achei sono messi in fuga (§ XIII.) - Costanza prudente di Filopemene - Imperizia di Macanida (§ XIV.) - Filopemene si ristora del danno sofferto - Falange degli Achei collocata dietro un fosso (S XV.) - I Lacedemonii entrano nel fosso - Strage e fuga de' Lacedemonii - Accorgimento di Filopemene (§ XVI.) - Filopemene osserva il ritorno di Macanida (S. XVII.) - A Macanida è tagliata ogni comunicasione co' suoi — Filopemene l'uccide — Gli Achei prendono Tegea — E predano impunemente la Laconia (§ XVIII.)

#### GUERRA D'ARRIBALE.

Virtu di capitano -- Non v'ebbe mai ammutinamento nel campo d'Annibale -- Ingegno sommo d'Annibale (§ XIX.)

#### SCIPIONE IN ISPAGNA.

Astribulet figlio di Giscone presso Ilipa — Marco Giugno.
Colicante regolo spagunoto — Scipione diffida de socii pagnuoli (§ XX.) — Magone e Massinisse sono respiniti de Scipione — Scaranucce (§ XXI.) — Bratagenma di Scipione - Scipione attacca Astribulet (§ XXII.) — Movimenti di Scipione sottilmente combinati (§ XXIII.) — Battaglia di Ilipa — Astribulet è messo in fiaga da Scipione (§ XXIV.) — Avidità de soldati punita (§ XXV.) — Scipione attata un ammutinamento (§ XXVI.) — Avidità de soldati punita (§ XXV.) — Scipione attata un cono ucacii — Agli altri è perdonato (§ XXXX.) — Scipione instiga i suoi contro Indibile (§ XXXI.) — Guerra con Indibile (§ XXXXI.) — Scipione instiga i suoi contro Indibile (§ XXXI.) — Guerra con Indibile (§ XXXII.) — Scipione instiga i suoi contro Indibile (§ XXXII.) — Scipione instiga i suoi contro Indibile (§ XXXII.) — Scipione instiga i suoi contro Indibile (§ XXXII.) — Scipione instiga i suoi contro Indibile (§ XXXII.) — Scipione instiga i suoi contro Indibile (§ XXXII.) — Scipione instiga i suoi contro Indibile (§ XXXII.) — Scipione instiga i suoi contro Indibile — Rotia e fuga di Indibile — Rotia e fuga

## Arran D' Antioco.

Eutidemo re della Battriana chiede pace. — Telea, ambasciadore d'Antioco — Demetrio figlio d'Eutidemo. — Antioco accorda la pace — Recasi in India, e presso Sofagaseno. — Ritorna a casa vincitore (§ XXXIV.)

## ANNOTAZIONI

## AGLI AVANZI DEL LIBRO UNDECIMO.

Delle cose contenute nel presente libro leggousi in Livio (xxvn., 59 e seg.; xxvni., 12 e seg.) descritte la pugna nella quale peri Adrubale, venuto in Italia per soccorrer il fratello, e quanto fece Scipione in Ispagna per debellar Indibile e sedar il tumulto insorto fra i suoi, per cagione, o sotto il pretesto degli sispendii arretrati. Ma l'orazione dell'ambasciadore rodio, o di Tolemeo ch'egii fosse, al congresso degli Etoli, affine di cessar la guerra che questi avean con Filippo, e la descrizione della batteglia, in cui Filopemene uecise il tiranno Macanida, appartengono ecclusivamente a Polibio.

(i) Ma molto più. Ciò che manca a questo frammento rapportato da Suida dee supplirsi da Livio (xxvii, 3g). A detta di Appiano (Bell. Hannibal., c. 52), fece Asdrubale in due mesi la stessa strada che Annibale fatta avea in sci.

(a) Farsi innanti. Troppo sottlimente vorrebbe lo Schweigh, sulla fede d'un solo codice pargino, cangiare qui \*\*prásy\*\* l'ac (che venivan avanti) in \*\*prásy\*\* ser (che venivan a lui), osservando che T. Livio unel riferire questo fatto dice: \*\*Alvenit Livius . . . copiis . . . ad conferendam extemplo praellum instructis armatitique (Giunse Livio colle forze schierate darmate per appicace tosto la battaglia). A qual oggetto le truppe di Livio faccusi innauxi , se non se per attaccar Asdrubale?

- (5) La profondità. Livio la chiama lunghezza: Longior, quam latior, acies erat.
- (4) βρατίο. Non mi dispiace la lezione χρέτρ, che hanno tutti i manoscritti colla prima edizione, in luogo dì χέρρ, ch'è correzione dell' Oraini c del Cassub. ricevuta dallo Schweigh, adapoichè l'aver accresciuta la profondità delle file portava necessarianente la conseguenza, sperflua a rammentaris, che tutto l'esercito in breve spazio si riducesse, ma il far questa riduzioue in breve tempo era un'operazione dalla prima diversa, e richiesta grandemente dal precipitoso attecco de' acmici.
- (5) Livio. Comandava questi, secondochè narra lo storico ro-mano, l'ala sinistra, edi li pretore La Porcio Licinio il centre. Claudio che dirigeva l'ala destra, era stato mandato contr' Annihale, che stamziava nella Bruzia, ma avendo avuto avvio dell'approssimazi d'Adribale, corse di suo arbitrio ad unirio cio collega, iunanzi che il duce, col qual egli avrebbe dovuto combattre, se ne potesse savvolera.
- (6) Difficile terreno. Un colle, a detta di Livio, separava l' ala destra de' Romani dagli avversarii.
- (c) Dal successo medestimo. La sehiera d'Adembale, ridotta pella sua maggior profondità a minore spazio che quella de'Romani, combatteva tutta colle forze di Livio, e tuttavia cra indecisa la pugna. Questo successo osservando Claudio argomento giustamente, che, ov' egi girando la sinistra del proprio schieramento (giacchè d'andar innanzi gli vietava il colle che avea da fronte) colla sua gente riuteisse a tergo de'Cartaginesi, fatta avrebbe pender la bilancia in davore de'Romani.
- (8) Presi dalla destra. Secondo livio (xxxvii, 48) trasi egli alcune coorti dall' ala destra, o gli fece gira dietro la schiera, cohortes aliquot subductos e destro cornu... post acien circumducit; ed osserva bene lo Schweigh, che non prese tutta la sua gente, ma gli ultimi solutno, affinche i neucit ono se ne accorgessero. Stando alla traduzione del Casuch; sumiti e destro cornu suis militibus, qui in extrema acie stabant, si crederebbe che Claudio con tutti i suoi soldati fatto avesse quel

giro, e senza il, luogo di Livio testè citato non si sarebbe dato altro senso alle parole di Polibio-

(c) Sulla coda. Sembra che Claudio, molestato ch'ebbe soltanto di passeggio il fianco de'nemici, siasi tosto recato alla coda; locchè indica esimolio ciò che ne dice Livio: Tantaqua celeriza fuit, ut quum ostendissant se ab latere, mox in terga jam pagrarent. Quindi cendesi, per quanto a me pare, inopportuna l'aggiunta di sal a sal sepàs proposta dallo Schweigh., anche da tergo; quasichè il doce romano sitaccasi avesse ad un tempo il fianco e la coda.

(10) Per nascita. Kal'à ofiers, che tradotto letteralmente sonertube, secondo la natura s, per natura i mi o volli cansare.
l' equivoce che nascerebhe nella nostra favella da siffatta espressione, ove la si prendesse per equivalente a naturale, o dir vogliamo nato da congiunzione non legitima. Nel qual errore è gàcaluto l'Ab. Barthélény (Men. de l'Acced. d. bell. lettr., t. xx.,
pag. (12) riguardo alla sorella d'Anticco Magno, rammentata
dal Nostro nel lib. vm1, 25. Molto famigiare è questa frase a
Politio, che volle forse opportà a sa'là s'irus, per adozione.
lo l' ho pertanto, siccome non necessaria aggiunta, omessa in
tuti gil altri luppli dove mi vi son abbattuto.

(11) Questi partitosi. Qui è una discordanza nel testo, dove leggesi, καὶ ἐκɨθ χεριζέμενες, ε che partitoti, non altrimenti che se Polibio vecase detto, essere Asdrubale partito pell'Italia; ed aver lasciata ad Annibale la cura degli affari di Spogna. Il Resike di ciò avvedutosi proposo di scrivere χεριζέμενες ἰκτῶνες, partitosi quegli, cioè Annibale; ma forse è questa visiosa construzione una di quelle negligenze di stile, delle quali i grammatici, che han censurato Polibio, menano tunto romore.

(12) Per cagione de capitani ec. Costoro gravi dispiaceri gli aveano recati pelle dissensioni che fra di loro e con essolui fomentavano, V. IX, c. 11.

(13) E gli abbassamenti. È ingegnosa la spiegazione che da lo Schweigh. al vocabolo λαΠώτιε, facendolo valere, diminuzione

d'onore, d'autorità e di comando, che sofferse Asdrubale dagli altri duci che i Cartaginesi mandati aveano in Ispagna. Nello stesso senso veggiam adoperata questa voce nel lib. v, c. 2.

(4) Trateuranza, Sull' autorià della correzione nel margine del cod. medico e dell' editione erragiana, lo Schweigh, multi l' assurdo ἀχελιδα: che danno tutti i manoscritti in ἀχειτιδα. (vilàà). Ma io credo che meglio ἐαρροιεκετο alla vera scrittura l' Orsini ed il Casuba, sostituendo a quella voce ἀμελιτεν (πα egligeura); dappoiche non per viltà, sibbane per mucanza di provvidenza volle significar Poblio che alcani capitani furono sconfitti, a malgrado che i soldati facessero il loro dovere; an ente' egli in oppositione, conforme sembra allo Schweigh, il poco valore de' duci al molto de' combattenti.

(15) Cedesse alla circostansa. Non era, per mio avviso, necesario di alterra il testo, siccome fecce η Corini ed il Cassub, e dietro ad essi lo Schweigh, scrivendo inien Inien Inie netro priente in Inien Inie necesario del Costa presenti; ma batava di cargiare callo Scaligero χρήσει in ½ρίρει, laciando γέρας che precede, perché ne risultasse un senso plausibile, qual è quello che abbian espesso. Oltreché meglio confassi allo telle semple e dignitoso di Polibio la frase che risulta dalla lezione da noi preferiria.

(16) Su pogliericci: Secondo Livio (xxvn, 48) eransi i Galli di (17) Moriono. Sembra sver di molto casgerato Livio (xxvu, 49) scrivendo, che quaranta sei mila nemici avean i Romani uccisi in quella pugna, per modo che rendettero a' Cartaginesi la partiglia della battaglia di Canne.

(18) Schiacciate votire. Πέλατα canno quelle chiamate dai Greci, e ibie le appellavan i Romani, quantunque gli ultimi le denominassero anche placentar, confondendole così co πλακείτο la de Greci (donde derivò il nome latino), che non servivano ad uso sacro, o de rano certe leccornie, delle quali ne avea molte maniere, che trovansi descritte in Atoneo (xru<sup>n</sup>, p. 645 e seg.). Tagliavansi in quarti per cagione della loro grandezza, conforme scorgesi da Marziale (lib. 1x., epigr. 91). Catone de R. R. c. 75 insegna il modo di prepararle.

(10) Filippo ec. « Livio (xxvIII, 8) nella storia di questi tempi fa menzione della discesa di Filippo nelle terre degli Etoli, e della preda che di colà trasse, ma non rammenta ne Termo ne gli altri lloghi che ricorda Stef. Biz. » Schweigh.

(20) Lago di Triconio, così denominato dalla città principale fabbirciata sulle sue sponde. Intorno ad esso ed alla sua picciola distanza da Termo vedi lib. v, c. γ, dove leggonsi pure i guasti fatti da Filippo in Termo. Taè Τριχενίξια λ/μανε, ti lago Triconide, γ appella Polibio: noi abbiamo seguito, così qui come nel luogo ciuto, l'uso della favella italiana.

(21) Peggio. Muto col Reiske xaxãs (male) in xáxiss (peggio), considerando che il distrugger in una seconda invasione ciò cha erasi risparmiato nella prima era aggiugner malizia a màlizia.

(20) Peto. Questa città che Stef. Biz. εκτίνε Φοθίει» (Fynico), Polibio nel lib. v, 7, εκτίνε Φοθίει» (Foiteon); la qual diversità nella scrittura non ne produce alcuna nella pronunzia. Ch' esso non sia da confondersi con Φοθίδια ho noi denominata in singulare Poesia nel lib. vy, 65, e ch' era ne Confini del Marnansia, anzi secondo Stefano nell'Acarnansia stessa, mentrechè l'altra era nel cuore dell' Etolia, fu già da noi avvertito nella nota 22 al lib.

(35) Che nè il re Thlemeo ec. L'arrivo del console Sulpicio in Grecia con un esercito, dove unito alle forze degli Etoli e del re Attalo facera sapra guerra a' Macedoni ed a quasi tutti il Greci d'Europa, riempinti avea di terrore i Greci d'Asia, e mossili ad interporsi pella pace fra gli Etoli e Elippo. Da Livio (xxvm. 7) si conosce che ambasciadori di Tolemeo e de'Rodii avean avuta in Etate, città della Focide, una conferenza con Filippo a tal effetto, e che già prima in una ragunanza degli Etoli e de' Romani tenutati in Eracles eran intervenuti ambascia-dori (probabilmente i medesimi ) per trattare la pace. Ma a que

sto discorso, dove con così poco riguardo parlavasi de' Romani, non è possibile che questi fossero presenti.

(a) δαίνεται. Το tengo col Reiske che ενίλη/εν abbissi qui a leggere, e non «21α-β-ληκ» (ruinns): checchè ne dien lo Schweigheauser, il quale mat difende la son esuas sostenendo, che εντελέγελα! Inves significhi intueri aliquid, rationem alicujus rei hanbere (alifana alcuna cosa, averne riguardo). Imperciocche, cotesto verbo vale propriamente collimare ad acopum, κατὰ εντεν βλλλιν, secondo Suida ed i disionarii di Fosio e di Cirillo (tendere direttamente ad uno scopo, prender alcuna cosa di mira); nh può supporsi che l'o rostror volses dir, avere i mediatori della pace mirato alla ruina degli Etoli e degli altri duci.

(a) Respettive. Questa espressione m'è sembrata corrispondere allo εφιθίμει del testo, che nè vostre qui significa, conforme la tradusse il Casaub, nè nostre, siccome vuole lo Schweigh, ma proprie, cioè delle patrie di tutti coloro che sono qui mentovati.

(26) Dalla differenta. La scrittura volgata è 7ş f. 10 3 γ ξ. 10 dalla consuminone, donde risulta un senso stranon autiche nô, che il Reiske invano di diendere ε' inegena. Più ragionerol è la lezione di f. 10 quanti proposta dal Gronovio ed accettata dallo Schweigh., che io pertanto inon definisco s, iconne fece il primo, apta constitutione ad concipiendum ignem, non avendo f. 10 quanti giamma il valore di costituzione, modo d'esistere atto a qualche cosa; sibhene è cosa naturale che il fuoco più o meno si propaghi secondo la differente suscettività della materia d'esserma attacetà.

(27) Guerreggiaste. Al Reiske ed allo Schweigh. non piacque ill πελιμίπι nel passato, che secondo loro meglio s'accorda coll'irgi πριγράμει, che segue: Ma rgi è aoristo, cioè tempo indefinito che s'adatta costi al presente come al passato, nè di un'altra guerra più antica ragiona qui l'oratore, ma di quella che allora guerreggiavasi. Noi abbiam posto l'anzidetto verbo nel callora guerreggiavasi. Noi abbiam posto l'anzidetto verbo nel manuel.

presente del congiuntivo, così richiedendo la costruzione italiana.

(28) Non profittevole. « L'anno addietro erano gli Etoli stati vinti due volte in battaglia, conforme riferisce Livio (xxvii, 30), e quest' anno stesso fu guastata l' Etolia da Filippo, siccome vedemmo nel cap, antecedente, se pur quell'affare avvenne avanti il congresso del quale qui parlasi. » Schweigh.

(29) Intitolati. Vedi 11, 2, ed ivi la nota 8.

(30) Perciocchè. Il Casaub. e lo Schweigh. cancellarono la particella yas contro l'autorità di tutti i manoscritti e della prima edizione, ed il Reiske lasciandola suppose, che dopo le parole outer derror (malor alcuno ) seguissero queste : 1,2000 7% ໃພ້າ ໃພ້ປີເ ອນແມຂ່ຽນາ ບໍ່ສະເຽວເາໃນາ, (Filippo è il nome ed il pretesto della guerra), mentrechè il fatto e la verità sono i suoi alleati. Ma io credo che si possa lasciare il yas senza far aleuna aggiunta al testo, sottintendendo dopo συμμάχων ὑπαρχόνουν il participio warz islas, mentre che soffrono. Il perchè io tengo che sia da cangiarsi in virgola il punto minore ch'è innanzi Tolle, e viceversa iu punto minore la virgola avanti zala, e da aggiugnersi yas dopo zala 7.67as.

(31) L'abitato. Tas mélass (le città ) ha il testo, sostantivo che fu già sospetto al Reiske per cagione del médeus che di poco lo precede; quindi propos'egli di sostituirvi elalas (case). lo, a dir vero, non dissento dallo Schweigh., cui non suona male cotesta ripetizione; tuttavia è chiaro che πόλις la prima volta ha senso più largo, esprimendo la città con tutti gli abitanti , e la seconda in significato più ristretto vale le abitazioni soltanto.

(32) Voi. Colla duplicazione di questo pronome, equivalente a voi stessi, ma forse più energica, e quasi oratoria, ho creduto di rendere la forza dell' aulo) ch' è nel principio del periodo, e che si riferisce non solo alle parole i Beller in omeniente (vi basta l'animo d' insultare ) che tosto seguono , siccome osserva lo Schweigh., ma alle più lontane ancora, ovo 9 nus de memolaros. ( e faceste accordi ).

(33) Oriti. Oreo nell'Eubea cadde dopo breve oppugnazione . per tradimento di Platore, il quale vi comandava messo da Filippo , nel potere de' Romani , che miseramente la saccheggiarono. (Liv. xxviii , 6 , 7 ).

(34) Egineti. Approdò il re Attalo in Egina, quando i Romani giunsero con un' armata a Naupatto. Ma poichè Filippo, al rumore che i Dardani invasa aveano la Macedonia, crasi partito dall' Acaia, i Romani recaronsi pure in quell'isola, e vi svernarono insieme co' loro alleati. Quindi non è a dubitarsi che gli abitanti di quella saranno rimasi oppressi da tanta mole di nemici, quantunque Livio nol dica espressamente (xxvii, 30, 33).

(35) Fatta salire sulla scena. Eml Tir igneren arasisa-Course scrisse Polibio, ed io non ho voluto sopprimere questa bella metafora, che i traduttori latini ridussero in patefactum est omnibus (essi renduto noto a tutti). Del resto era l'iguerpa, secondo chè la definiscono Esichio e Polluce (1v, 128), la parte della scena dietro il sipario, che scopriva ciò che interna-

mente faceasi, e che moveasi in giro.

(36) Egli è anche troppo manifesto. Dalla fine del periodo abbiamo, per procacciare chiarezza al discorso, sull'esempio degl' interpetri latini, qui tratte queste parole, non trascurando l'accrescitivo \(\lambda \) che quelli omisero, e leggendo con tutti i libri ole yas as Papares, non ole yas as, che per olas yas (imperciocchè quando) scrisse il Reiske, seguito dallo Schwejgheauser, il quale poscia se ne penti. Al secondo 77, che richiedeva la lunghezza del periodo ho sostituite le parole: Che i Romani . dissi.

(37) È altresì chiaro. Quest' aggiunta al testo fu necessaria; perciocche gl'infiniti ioredas, emagesso iu luogo d'iorelas, υπάρξουσι, siccome poc' anzi riscontrossi άποθρίψωνθαι, ποιήverlas, fanno conoscere l'omissione dell' "7, (che), relativo all'seri un'aparis (è manifesto) è troppo distante nella nostra traduzione per non aver bisogno d'esser un'altra volta indicato.

(38) Voltato alquanto l' animo alla moltitudine. Herraeles

Jaijari, 1/1a 1/17 11/18 11/18 11 frase del testo che io ho amato moglio di reader quasi letterndente, che d'attentrenti al Casaba, ed allo Schweigh. che così la tradussero; Quum multitudinem non mediocriner visus esset commovius (sembrando d'avere non mediocremente commosa la molittadine). Jaifjerià e qui mutatione di volontà, persuasione ad un parere diverso da quello di prima; non già semplice commozione. Meglio spiego lo Schweigh, la frase vialyssis ususii Tira nel distonatio Polibiano: commovere aliquem dicardo, ut eura pudata et promiteta (commover alcuno cel discorso per modo, chi egli ne sia spinto a vergogna e pentimento).

(50) Tre essendo cc. « In qual modo Filopemene esercitases i cavalieria achei, quando era generale della cavalleria, riferi Polibio nel lib. x, c. 21. Ora creato pretore degli Achei (conf. il cap. 10) ristabill la disciplina militare presso la sua nazione » Schweigh. — Veggasi intorno a questi tre modi d'ammassetrarsi nell'arte del captino i lib. x, c. 14, e colà la nota 47.

(io) Metodico. Degli altri due modi il primo è indiretto, non contenendo la storia propriamente la scienza strategica; i' altro amunaestra senza certe regole, e quasi cocasionalmente. Il metodico soltanto insegna l'arte di proposito per via di regolari trattati. (i.i) Alla maggior parte, Continua in questo frammento la

(41) Molti. « Questo frammento scritto è nel margine del co-

(42) Molti. « Questo frammento scritto è nel margine del codice urbinate, là dove leggesi l'estratto antico ch'esponiamo nel prossimo capitolo 9. » Schweigh.

(45) L'acconcia loro struttura. Narra Plutarco nella vita di Filiopemene, p. 360, che innanzi al'empi di questo capitano portavan i soldati achei seudi leggieri c ristretti, per modo che non coprivano tutta la persona, e che le loro lance erano brevio, atte soltanto a ferir di alontano; i quali visti dell'armatturegli corresso. Il perchò io leggerei piuttosto col Reiske xal'arativà (costrutione, fabbriczatione), di quello che apiegare collo Schweigh. l'ixeravio che hanno tutti i libri, ea commoditas armorum, ut, cum induantur, bene apta iint corpori (tale comodità delle armi, che quando s' indossano adattinsi bene al corpo), traendo il senso dalla bardatura degli animali da soma agli uomini, e facendo inversus (2004), che talvotta significa mettere la sella a g'unemeti, sinonimo di sepre/Sue/Su.

(41) Scarpe. Gli antichi, così Greci come Romani, non coprivano tutto il piede colla scarpa, conforme facciamo noi, ma adajavan alla pianta una suola che vi saldavano con correggiudi avvinti al dorso del piede ci all'estremità inferiore della gamba; locchè megio che il latino cafcementa inficia il greco i svafunza ch' è nel testo, e che l'Ernesti ha omesso nel suo disionario. Sembrano pertunto di miglior cono i svafunza e i svafunza la prima delle quali voci veggasi in Platone (Protagor. T. 1, p. 522) e la seconda ia Senofonte (Cirop. vm., 1, 41; OE-con. vm., 192).

(45) Senza fasto. Eumepluonlos dà il solo codice urbinate, mentrechè negli altri la scrittura è viziosa. Ora siccome westxomè è sovente adoperato dal Nostro per attillatura, ornamento del corpo (V. lib. v, 81, n. 246; v1, 52, 211), cosl dovrebbe questo aggettivo riferirsi a' vestiti , conforme piacque allo Schweigheauser che l'interpetrò, qui in omni exteriori cultu et adparatu simplex est, et sine adfectatione. Ma che cosa ha da fare la conversazione col vestiario e col raffazzonamento del corpo? Io credo pertanto che la mentovata voce abbia un senso più largo, e si estenda a tutto il portamento della persona; quiudi approvo la spiegazione dell' Ernesti : Facilis , comis , simplex adeuntibus, ut nihil superbiae appareat (affabile, cortese, per modo che non lasci apparire punto di superbia). Dalla quale spiegazione poco si discosta la traduzione del Casaub: Iis erat moribus, ut importunitatem aliorum facile pateretur. ( Tali erano i suoi costumi che facilmente sofferiva l'altrui importunità); ma questo interpetre avea letto ariginos (alieno da ogni superfluità) in luogo di somes/xenles che hanno pressochè tutti i codici.

(46) Ed esercitolla. Queste parole corrispondenti ad ana di

i vi-pi-ne's sono un aggiunta del Reisko, che io non lo dubitato di ricorren, sicomo feco lo Schweigh. Il Casath, riempile questa lacuna colle seguenti: Et delectus agere incipiebat (ed incontinciava ad arrolare soldati), avendo tradotte quelle che pre-cedono, "pi-ne' pi-vi-vi-let; Simul quid faciendam illite sete praecipiebat (ad un tempo ordinava loro ciò che avena a fare). Ma sicome è da supporsi che la molitudine raccolta da Filo-pemene, fosse già coscritta, cod doveva esser l'oggetto di quella convocatione il disporti alle operazioni di guerra.

- (47) Il tiranno. Questi era Macanida, tiranno de' Lacedemoni, la di cui sconfitta ed uccisione per mano di Filopemene qui subito narrasi.
- (48) Andar paralleli. Non comprendo l'aequis passibus procedebant (proseguivaion con passi eguali) in che fu latianamente tradotto il ναμελλέλους άργο del testo. Se non m'inganno volle Politios significare, che i mercenarii merciavano non allato della falange, ma innanzi ad essa in fianco della vanguardia, per modo che occupavano la stessa linea.
- (49) Divisa in parti a guisa di coorti. Kai'a l'iba ere/présscrisse Polibio. « É il l'ias» presso i tattici (Arrian. c. 21, Ælian, c. 9) una parte della falange, composta di 128 lochi o decurie, delle quali ciascheduna avea 10 nomini; quindi erra in unto 2048 uomini. » Schweigh. Secondo Arriano, a dir vero, formava il zelos la meda della cavalleria che entrava nella falange, ma da questo luogo di Polibio vedesi che unta la falange, cavalli e fianti, n'era composta. Sicome pertanto il numero del soldati nella falange non era minore di ventimila; così era la proportione del telor alla falange all'incirca la medesima che quella della concre alla fagione: cio d'uno a diventima che
- (50) Eficasii. Questa lezione deriva dal Gronovio, il quale con molta probabilità sostitul Σλικανίσι a Ελινφακίσι (degli Elisfassi), in che a'accordano tutti i codici; riscontrandosi in Plutarco (Ag. et Cleom. p. 815), una città vicina a Megalopoli, e quindi poco lungi da Mantinea, che nel gentito dicevasi Σλικανίστες (Helicher).

cunto J, donde gli abitanti saramasi chianati Elicasii, come da Fliunte basi fatto Fliasii. Io avea penasto a' Tuumasii, popolazione arcadica, che secondo Sut. Bia. abitava sopra ed intorno al monte Taumasio; ma troppo a' allontana siffatta scrittura da qualla del texto. Lo Schweigh crede, ch' Elicunte possa essere la stessa città che Pausania rammenta sotto il nome d'Elisaunte, od Elisaonte.

(5)) Che potenti vedere. L'Orini et il Cassub, aveno male corretto il testo de manoscritti e della prima edizione, convectordo con notabili alterazioni μα δι τελίγο γενάπειο τόν αναλτιστικό στο ποταbili alterazioni μα δι τελίγο γενάπειο τόν αναλτιστικό είναι εκτρατιστικό εκτρατιστικό

(52) Ma con chiarexa e convenienza. "Espanliară serisse Polibio, vocabolo che Sudia intepettă invariară nal symbir." Par: egregiumente, secondoché a me pare; dappoiché se invaliară (chiaramente) soltanto significase questa voce, siccome la definisce Existôn, leggerchèse spresso, ê xipir 7 îr x xapiril. Asfariar (siccome richiedeva il presente pericolo, e non il genitivo 15x xapirilos xapirilos

(53) Benevolenza zomma. Non era necessario di mutare inrafar zal marferra in iurafa, nal mferra (henevolenza e fede), sieccome fecere il Reiske e lo Schweight, ma potessi adottare la correzione dello Scaligero che omise il zal; sebbene questa particella ancora potea lasciarsi, che Polibio, conforme conobba lo stesso Schweigh., spesso usa pleonasticamente co' vocaboli πλιίανε ε λίαν (molto, grandemente).

(54) Entusiamo. Ho conservata nella traduzione l'espressione greca in survene piur, ricevata in tutte le colte favelle moderna. I traduttori baini la circoscriusero: Veluti divino furore perceit (quasi da furore divino colpiti), e con regione, essendo stati i Romani molto più achizinosi di noi nell'adottare i vocaboli greci, che amavano meglio d'inserire ne' laro scritti co' caratteri originali; siecome il presente appunto trovasi in Cicerone (Epad Quint. fratt. 111, 4).

(55) Tarentini. Intorno a questa qualità di cavalleggeri, vedi il Nostro, 17, 77.

(50) Ferso qual parte. Il Reiske legge sa δ iwīliyar, verso quale dei due, a malgrado di tutti i masocevitii che hanno sa δ iwīliyar. Lo Schweight, che adotta la lezione del Reiske, cita in difesa di lei un passo del libro v, 85, simile al presente, dove il sa z la e geplimente contruito col genitivo. Ma io credo che possa benissimo stare iwīliyar, sottiniendendo od aggiugendo μίγαr (parte), e cos l' ho tradotto.

(57) Continuavan and occupare. Non extravono gli editori di Politio i emendazione fatta a questo luogo dall' Orisini, il quale con picciola lattrazione cangio li volgato dial'ijezilar (che correvano) in diasal'igzilar (che cocupavano), finchè venne in mente allo Schweigh, di riceverla nel suo testo; giudiziosamento osservando, che impossibil cosa è di scorrere serbando lo stesso posto. La qual rifessione sembra pertanto che abbis fatto il Casubuouo ancora, ponendo dopo i '1' ji μέχρη (calla battaglia) un segno di lacuna, non meno che il Ricike il quale la riempiù col verbo '1μ/1' (conservare), quantunque amendos lasciasero il visios δια/i/με/l'ar. Ma altra ragionerolissima aggiunta feco lo Schweigh. Le non abbism diabitato d'accettare. Dando tutti i codici δία '1' canal'iχρ/lar. Simb egli che nella particilat col participi διακασίχρ/lare, simb egli che nella particilat

μιν fossero le tracce del verbo μίνινη quindi propose nelle note di scrivere διὰ Το μίνιν άμφοΠίρους, ( perciocchè rimanevan amendue occupando).

- (58) Merce della loro costituzione. Ain Tir Est ha il testo, che i traduttori latini voltarono, propter adsuetudinem (per cagione dell' esser avvezzi ). Ma perchè dovean esser i mercenarii del tiranno più assuefatti a maneggiar le armi, che non quelli degli Achei? Dalla ragione che tosto rende Polibio del maggior valore con cui combattevano presso i Greci i mercenarii assoldati da' tiranni, che non quelli ch'erano allo stipendio delle repubbliche dovrebbesi arguire, che cotesta preponderanza derivasse dalla natura e costituzione del governo che li adoperava. "Egis pertanto non significa solamente abitudine evergessa, ma ancora Sia Dieres, Suemelanientes Tesmes, disposizione, modo permanente (V. Esichio in 'Ex7: n@s), locche può dirsi di ciascheduna determinata forma di governo. E la forma despotica appunto del regime di Sparta fu cagione, che i mercenarii di Macanida fossero in maggior numero e più addestrati nelle armi, ed altramente costituiti che quelli degli avversarii.
- (59) Le milisie cittudinesche. Queste appella Polibio qui ἔχ-λεωτ (turbe), e più sotto w-λ·/1-εκὸτ (urbani). Alcuni moderni le chiamano con nome molto improprio semplicemente milisie; ma io volli sggiugnervi l'epiteto che le qualifica, evitando il termina di soldati , che ricorda il adolo chi esse non avenno.
- (60) De daci. Παρὰ Τὰν Τῶν ἐγευμίτων sono parole aggiunte al testo dal Gronovio, in luogo delle quali il Casanbono notata avea una lacuna. Una simile sentenza pronunciò il Nostro nel lib. 1x, c. 12.
  - (61) E sciolta l'ala sinistra. Nella fine del cap. 11, abbiam veduto che la milizia straniera formava l'ala sinistra, della quale Filopemene stesso assunto avea il comando; perciocchè pelle ragioni addotte egli diffidava del suo valore.
- (62) Di girare ec. La medesima evoluzione fece C. Claudionella battaglia contro Asdrubale (x1, 1); se non che questi at-

taccò il fianco in luogo della fronte. D'incatrare. Il verbo serso; onde il Reiske credette, che l'iz sala septemen serso; onde il Reiske credette, che l'iz sala septemen serso; sono relativo a' soldati di Macanita, quasi che Polilio seritto avesse civ. 1siz, µulla l'av segi insuli, care seco. Ma forse che da legerati serso; con quelle che egli avez seco. Ma forse da di legerati serso; che il Nostro adopera sovente nel significato di caricar i nemici.

(63) Prigatosi ec. Qui avea l' Ornini aggiunto il participio manapyniAss (avendo comandato): ripiego al certo giudinisos, ove leggasi achisto (piegare), e non aλίων (piegando), siccome suppose il Reiske che fosse seritto. A me è sembrata probabile quest' ultima opinione, il tralasciamento d'un intiera parola essendo mem faeile della picciola alterazione di ω in tr.

(64) Isolati com' erano. Allorquando l'autorità concorde dei codiei favoreggia una lezione, donde risulta un senso ragionevole , non havvi necessità alcuna d'introdurre mntazioni nel testo-Ciò accadde al presente luogo. In tutti i manoscritti leggesi 7 obs @alayy/las aulaus (quelli della falange sola); ed infatti fuggiti gli stranieri, avea Filopemene condotta in fretta la falange sola sovra un colle vantaggiosamente situato per rispetto a' nemici. Ora lo scoraggiamento della falange e la necessità di confortarla derivava appunto dall' esser essa rimasa sola ; quindi è ben naturale ehe Polibio rilevar volesse siffatta circostanza. Ma il Casaubono mutò avlove in avlov, colà, pella qual lezione misses viene a significar restare, rimanere, non muoversi; anzi 9-49ativ xal mirty (darsi animo e restare), secondo lo Schweigh. che accetta questa correzione, sarebbe quanto misso Sassavillas ( restare dandosi coraggio ). Tolto pertanto a : µista l'appoggio dell'avverbio locale, equival esso a durare, tollerare, reggere, nel qual senso l'usò altrove il Nostro ( iv , 8 ; vi , 6 ).

(65) Polibio da Megalopoli. « Con ragione distingue il Casaubono questo Polibio dal nostro Storico (nell'indice delle cose memorabili contenute nella storia di Polibio). Sembra eggli essere stato lo zio paterno o materno del Nostro. Luperciocchè era co-

stume de' Greci di denominar il maggiore de' figli dall' avo paterno, il secondo dall'avo materno, o dall'uno delli zii per parte di padre o di madre ; locchè par eziandio esser avvenuto nel nostro Storico. Che non possa qui esser denotato il nostro Polibio quindi è chiaro, ehe il Polibio qui rammentato dicesi che fosse nomo di grande pratica nella milizia, e dotato di prudenza e d'autorità , la qual cosa indica un'età matura. Accadde pertanto questa battaglia, nella quale il valor di Filopemene raddrizzò gli affari degli Achei e colpi gravemente quelli degli Spartani, l'anno secondo dell'olimp. cxlin. Ma il nostro Storico Polibio, narrasi nel frammento della legazione avu, che fu insieme col padre ambasciadore presso Tolemeo Filometore, quando per cagione dell' età non poteva ancora coprir cariche nella repubblica, e che gli Achei aveangli conferito cotesto onore in grazia del padre, memori de' meriti co' quali Licorta se li ebbe obbligati. Cadde quella legazione nell'anno quarto dell'olimp. cxlix. Che se adunque Polibio lo storico fu allora aucor nell'adolescenza, e dalle leggi non per anche abilitato ad amministrare la repubblica, come poteva egli venzei anni prima essere già stato nomo fatto e quasi più vicino alla vecchiezza che alla gioventù? » Reiske.

(66) Sottrattisi dalla fuga. The fusional sala l'is φέχει sono le parole il Polibio, che gl'interpetti liaiti voltarono, e fuga declinassent; ma meglio le avrelbon esi rendute per fugam declinassent; mel qual scono leggesi preso Gierono (Porta. c. 68) declinare impetum. Quindi era superfina la correzione dello Scaligero wybe 7½ φέχει, e fuori di proposito il trasportare, siccome fice lo Schweigh., φ52 dal significato passivo all' attivo, definendola compulsionem in fugam, quasiche avrese il Nostro inteso di dire, che i unercannii salaronnii dalla spinia ch' ebbero alla fuga. Qui devitassent fugam, spinga il Reiske questi frase meglio degli altri, hoc ext, non passi essente sei fugam cum reliquis impelli (non lasciaronsi strascinare cogli altri nella fuga.)

(67) Abbassarono le aste. V. 11, 69, e colà la nota 223.

- (68) Punto, Nè καΤὰ Το βάθνε (in profondità), ο καΠὰ Τὸ εἰκὰν (siccome dovera essere) col Reiske, nh καΤὰ Τὸ βίρε (dappoiche tra state) col Casunb, e molto meno καΓὰ Τὸ Γίρες (secondo la fine) co' manoscritti tutti io credo che abbiasi qui a leggere; sibbene collo Schweigh. ἐικ Τίρες, famigliare al Nostro und senso di prorsus.
- (6g) Sterpi. "Αγτια "Δα è nel testo, proprisamente arboscelli salvatici; e frondi stentate, quali crescono pell'appunto nei fossi, non già frutices spinosi, conforme fi questa expressione voltata in latino. Veggasi il vocabolario della Crusca alla voce sterpo.
- (γο) De lungo tempo. Goé dal momento nel quale Macanida, in laogo di profitare del vantaggio da lui ottenuto, trasse dictor alla militia atraniera degli Achei che friggira. Il Reiske, dando a cotesto tempo una maggior esteosione che non gli si conviene, interpetto l'appariera ( voduto) " uperfolera prisa » nal " ντερθαρία" μέτον ( aspettato o desiderato ), e per tal guiss attributore, siccom egli atteno confessa al verto ερία με ocon dignato praro.
- (71) I Lacedemoni ec. Molto si sono i critici occupati di questo luogo; ma a me sembra che il Casauh. riportato abbia il vanto sopra gli altri che pretesero di correggerlo. Ha egli con picciola alterazione convertito l' is 75 75 74000 de' codici in i. The Tapper, ed il mpodanáras de' medesimi in ame-Surairentes, donde risultò la lezione che noi abbiam espressa nel volgarizzamento. All' incoutro noo è probabile, che Polibio scritto abbia is 79 79 79 74000 xalaβáous ( nella discesa del fosso, cioè, mentrechè disceodevano nel fosso), siccome corressero îl Reiske e lo Schweigh, dopochè nella fine dell'antecedente capitolò egli avea già detto, ch'erano corsi per quella all' impazzata; e supposto eziandio che s'avesse a leggere, conforme piacque al primo, mos lebs imagdaglous lebs mo-Asuleus woode A wearles , strana anziche no ne sarebbe l'interpetrazione: Significabant clamore suis sodalibus pone sequentibus , propinquos esse Achaeos (significavano colle grida a' loro

(72) Ed essendo soverchiamente progredito. Kal mangas άυθο, εμπορεία διάβαλλει hanno tutti i codici, donde il Casaubono fece z. n. a. inwissias diagabati. e gittandosi lungi dall' esperienza , val a dire , mostrandosi lontano dalle cognizioni d' esperto capitano. Ma è più probabile che Polibio rammentata abbia una circostanza essenziale al ragionamento ch' egli volle esporre, siccom' era pell' appunto il soverchio innoltrarsi de' Lacedemoni , cagione della loro sconfitta , innanzi all'impedimento sopraggiunto ed alla fuga presa; egli è, dissi, più probabile che Polibio sorpassata non abbia questa particolarità , di quello ch' egli facesse la meschina osservazione , che Macanida così operando si dimostrava capitano ben poco esperto. Io leggo quindi, attenendomi al parere manifestato dallo Schweigh. nelle note, (che nel testo ricevett' egli la lezione del Casaub.) con lieve modificazione della scrittura volgata: Kal Mazier aules is megila deus, milaBanti, e scorso nel cammino troppo innanzi , ritornasse. ...

(75) Feggendo. Nel testo manca questo participio, cui gli sposintri di Polibio suppirmo di versamente. Il Casanb. scrisse cognito portmodum (avendo poscia conosciuto), lo Scaligrosiminabos (upoposero), il Reiske replicalis (atimando). Checché abbia scritto il Nostro, io tengo che il verbo da lui usuto indicasse certexas di cognizione anzichè parcee, e sembrami che il Casanb, più degli altri toccato abbia nel segon.

- (γ5) Commetter i più grandi errori. Il testo è difettivo del verito, che secondo il Reinke avrebbe ed esser «φάλλινα», c secondo lo Schweigh. ἐμμα βάτεις (amendate significanti errary). Ma perchè sufficiente fosse cotenta aggiunta converrebbe che si leggesse μάλιταν α ράγιναν (messianamente), e non μέριναν (grandissimi) ch'è aggettivo. Quindi io sospetto che manchi alla sentenza ancor un sostantivo; locchè sembra d'aver sospettato il Casauch, che coli serisse: Que probro nullum quent majus imperatori objectari. Nella qual ipotesi μέγιναν si trarrebbe dietro il nostantivo èssifa.
- (76) Foga. Con energico vocabole chiama Polibio quest'impeto sconsiderato nell'inseguire waja'a'sısı da wajaw'a'sısı, quasi lazciarsi cadera fisori di strada. Usollo egil già nel lih. nr. c. 114, verso la fine, parlando d'un fatto simile al presente. Il Reiske il confonde con wyis'alursi da wya'w'alurs, do w'y bensi il significato di corsa precipitosa, ma non quello d'aberrazione. La nostra lingua manca d'un termine che renda il greco perfictamente.
- (77) Per essersi troppo innoltrato. Astī, προπίπθωκε, non παραπίπθωκε, avendo qui voluto indicare Polibio il soverchio allontanamento di Macanida nell'inseguire, che l'avea separato dal resto del suo esercito.
- (γ8) Polieno e Simuia. Di costoro dice Plutarco nella vita di Filopennece i Oli si 1 fa Φιλανείματα μεγίατα μεγιατικό. Filopennece i Oli si 1 fa Φιλανείματα μεγίατα μεγιατικό. ε gli servianno da scudieri. Il perchè lo sono di avviao collò Schweight, che il Volgito vagistrati l'ali introducendo i furiosamente) dopo si si syrili debbasi cangiare in συναστώστατε (scudieri). Insutile pertanto crodo il waşuraviave, e col Reinka aggiungo sissifia a l'in sinusapayavia, interpetrando quaste paroles Scorreva di ricotoro. Assist γ γ γ γ μέρις sembra avec letto il Cassath, che traduste: Tyrannum expellere institit; ma viziosa troppo è cettal costruzione. Παρεξέλανεν αλλέλεν εναίμεδη die Plutarco vano da amendene le part il run oppresso l'altro) die Plutarco vano da amendene le part il run oppresso l'altro) die Plutarco.

(79) Anassidamo. « Pare che siasi introdotto un errore nel nome d'Anassidamo, non perchè non potesse darsi, che due persone dello sesséo none fossero nella medestina pupan in cias scheduu campo avversario; ma perchè non è credibile, che Polibio non li abbia l'uno dall'altro distinti con qualche segno ». Resiske.

(86) Fatta una giravolta. Così ho creduto di dovere, seguendo il Raisie, tradurre l'i » μίθεβελέτ che qui leggest: espressione militare che, conforme vedemmo nel libre autocciente dove sono descritti gli esercizii che lo stesso Flopemene fece far alla cavalleria achea, è quanto un movimento col quale si compie la metà d'un circolo , e che dava maggior impeto all'assatto. La spicgazione che ne dà lo Schweigh, è più ingegnosa che giusta. «"E » μίθελέτ,", clice questo commenstator, è voltatori, voltato il cavallo y vala dire, essendò Filopemene a ciò solo intento che non gli fauggisse Macanida superando il fosso, egli era ragionevole , che s'affaticasse di andargli sempre alquanto innami col correre: quindi come prima quegli tentò il passaggio, voltò il cavallo e gli cardol al si via:

(8) Andatogli addoso. Σεναγωρίω ἀνίξ è frase alquanto sirano che gli sponitori di Politio hanno cercato di emendari in varie maniere. La lesione più sana è, secondochè io credo, σενισωγωρίω proposita dal Gronovio, sessendo ἐπάρτι, il verbo più proprio per significare l'azione di dar l'assatto. Nè arche fuor di proposito σενάπθων (απευθείσει) conforme suggerisce l'Ernesti.

(82) Di punta. Ἐπ δ.κλάψεως. Circa questa frase vedi τι, 33, ed ivi la nota 119.

(83) Aiutanti. Oi wap/ www., letteralmente quelli che presso di lui cavalcavano.

(84) Chi non loderà ec. Livio ha (xxvIII, 12) quasi colle stesse parole del Nostro espresse le lodi d'Annibale. Ma aggiugne pregio all'elogio che ne tesse Polibio la grave politica riflessione colla qual egli il chiude. (83) Ingegno. Δύταμες è qui nello stesso senso che d'ύταμες στραθυγικὰ nel lib. 1, 84, dove l'abbiam interpetrala ingegno di perito capitano (V. colà la nota 169). Usum atque peritiam serissero i traduttori latini, e tuttavia non dissero abbastanza.

(86) Ne sedici anni. Discese Annihale in Italia l'anno di Roma 556 (Poli) nr., 56), e ne usci l'anno 557 (xv., 1). Ma Livio al hogo citato nella nota 84 dice, ch'egli avea tredici anni guerreggiato con varia fortuna sul anolo nemico, finchè dopo la diafatta d' Adrubale si ridusse nell'ultimo angolo dell'Italia. Ora cotesta disistat, narrata da Livio nel ilib. xxv., avvenne l'anno di R. 548, e l'elogio d' Annihale è da lui rapportuso dopo l'aver detto che i nuovi consoli (l'anno di R. 549) riccettero l'esercito da C. Nerone e da Q. Claudio, II perchè lo credo, che tutto questo frammento sia da trasportarsi al lib. xy, dovi espongossi i fatti accadui l'anno che Annihale ritornò in Africa, e nel quale fiul la dimora di sedici suni che egli fece in Italia.

(87) Nazione – gente. Intorno al valor relativo di questi due vocaboli, corrispondenti nel greco ad τ̃θτος e φέλοτ, vedi la nota 25 al lib. 1.

(88) Nº qual si voglia altra cosa. Ciò che comprese il Nostro sotto questa espressione generale amplificò Livio colle seguenti parole: Quibus . . . alius habitus , alti rhus , alti arcra , alti prope Dii essent (I quali avean altre abitudini, altre fogge di vesti, altre armi, altri riti, altre sacre solennità, pressochè altri Dei).

(86) Astribbile. « Circa le cose operate quest' anno da Scipione in Ispagna confronta Livio (xxviii, 12 e seg.), ed Appiano nella storia de' Romani in Ispagna. Appinao' pertanto in molte maniere s' altoutana dalla narrazione di Polibio ed i Livio » Schweigh Era questo Adrubale figlio di escone, che accampato presso a Cadice era retrocedato, e coll'ainto di Magona fratello d'Annibale avea ribellate quaste provincie, e trastone un poderono esercito. V. Livio L c. (go) Ilipa. 'BAA/pya (Ilinga è questa città denominata in tutti i codici, o Liviu (xavru, 1.2) ne fece Silpia. Il Casaub., posto avendo nella sua traduzione il primo nome, incluse il secondo fra parentesi. Ma giudicò rettamente lo Schweigh, di convertirio in lipra, città della Betica, rammentata di Strabone, da Plinio e dall'itioerario d'Antonino, poco lontana da Ispali (Hipalia, Siviglia odierna).

(a) Quattromita covatii. Dubito che debbansi nel testo aggiugner a questi altri cinquecento; depoiché secondo Livio (l. c.) su tal numero tutti gli sutori eran d'accordo: laddore intorno a quello de'fanti i pareri erano divisi; chi, siccome Livio, fiscendoli ascender a soli cinquantamila, chi col Nostro recandoli a settantamila.

(92) Colicante. Colca e Colcha appella Livio (xxviii, 3; xxxiii, 21) cotesto regolo.

(33) Catalone. Venne Scipione da Tarragona, ed entratonella Betica dov'era Ilipa, passò per Castalone, confine orientale di questa provincia, e per Becula che non n'era lungi.
Quindi massa lala volta dell'accompanento catraginese, e giunto
al suo cospetto pose gli alloggiamenti. Ma secondo la relazione
di Livio (xxvur, 15) pinatò Scipione il campo, poich' era alquanto progredito verso Becula, che trovavasi in qualche distanza
da Ilipa. Il perchè è da credersi che Livio scrivesse, non senplicementeri Catrar ponentese soro Mago et Massiniuss av.
adgressi sunt ; ma, castra ponentes prope Silpian (ch' è l' Itipa del Notstry cos ce. Non è versimile la suppositione dello
Schweigh, che lo storico romano ponesse la città presso la quele
accampato era Adrubale nella vicinanza di Becat.

(94) Si sottrassero dall'affronto de' cavalli. Il teato ha àvl'ar l'ar urava àvu'arrav, che il Casanh, tradasse: Equis sunt delapsi (cadero da' cavalli). Lo Schweigh, quantanque copiasse la sua versione, s' avvide poscia dell' assurdo, che cavalieri tanto celebrati quanto erano gli Spagnuoli ed l'Namidi aressero vuotata la sella al primo urto co' cavalieri romani; tuttavia non propos' ggii dann ripigo a quento inconveniente. O re pertatot.

preodasi àwwwlstr nel senso di dileguaris faori di strada, togliersi precipitosamente da qualche luogo, ne risulterè una sentenza phi ragionevole, quale noi l'abbiam espressa. Allera l'ar s'arws si riferirà a' cavalli de' Romani, e non a quelli de' Cartaginosi, come fu riferita de'lla l'ari niterpressione. La sollecita fuga degli uni (non la caduta di cavallo), e la resistenza degli altri è da Livio pure socennata con queste parole: Illi promitistimum quemque . . . vizdam proclio inito , fuderunt: cum caeteris , qui sub signis atque ordine agminis incesserant, longior et diu ambigua pugua fult.

(9.5) Dalla destrezas. Disse Polibio nel lib. vr. c. 25, che avanti i suoi tempi i cavalieri romani, non essendo gravati dalla corazza, con facilità balzavano da cavallo, e vi si rimettevano. Livio (1. c.) non attribuisce questa scontita del Cartagiossi alla causa addotta dal Nostro, sibbene all'essersi durante la pugna unite a' Romani delle altre forze tratte dalle stazioni e da'lavori.

(95) A giorno molto innoltrato. Livio (xxvırı, 14) dice, che Addrubale era sempre il primo a schierare le sue forze, ed il primo a ricondurle verso sera megli alloggiamenti. Quindi se il Cartaginese solito era ad uscir tardi in campo, e per conseguente Scipione più tardi ancora, qual doveva essere la sorpresa del primo in veggendosi assalito da memici appena giorno.

(gr) In ora più tarda. Coi, stando alla relazione sociata di Livio, ed alla convenienza della cosa, è meitieri d'intendere collo Schweigh, la frase di Polibio 1½ μης ψησειαλιτίτει; checche e abbino credute il Casub, il Reiste e l'Ernesti che diedero in istranisione spiegazioni. Egli non è tuttavia necessario di sottintender alle mentovate parole del testo, siccome piace allo Schweigh, 13s 1ξανωγία, quasichi Polibio versa voltun dire, che Scipione mandava in lungo, protrasos ad ora tarda la sovitta delle truppe. Impericoche ès aiultivas i trova nel Nostro ed in altri classici scrittori per indivisus, estendere; ψησειαλιτίτει, sard quanto estender ancora, maggiormente, e figiga paradictiva such quanto testender ancora, maggiormente, e figiga paradictiva productiva della vicina della condicta mutato in vir μγαν, per modo che la sentenza sarà: Estander maggiormente e il Europaramente il Leunder.

(98) Darc la decisiva battaglia. Kpirer ha il testo, che non significa semplicemente pugnare, conforme il voltarono i traduttori latini, ma a decretoria pugna contentionem decidere ac finire » siccome serive il Reiske.

(93) Come prima si free giorno. Secondo Livio avea Scipione già la sera savati fatto giare l'avviso, che fanti e cavalli ionanzi giorno mangiassero e s' allestissero alla pugna. Ma forse avrà egli per maggior precisione fatto replicar l'ordine nella muttua per mezzo de serventi ("swyfia"), cieè de l'ittori, de' quali valevansi i consoli, o chi li rappresentava (siccome Scipione ch' era aldora procousole pe ciandio in agente.

(100) Le legioni romane. Tà rer Papasar scrisse Polibio, cui, seguendo il suggerimento dello Schweigh., aggiunsi l'equivalente di erpalimida.

(101) Collocando ce. Il testo è qui visiato, e per quanto il Casanb. Y abbia ragionevolment tradotto, ed il Reiska siasi si fatiesto di ridurdo a sana letione, io ho preferita l'emendazione proposta dallo Schweigh. Leggesi in tutti i libri: Πρίδι» μλν πλεί γγερφμάχενε, ίπι δι «νέιενε Γελε Ισνατία: Πρίδι» μλι πρίδι» με κατέμετε τὰ τράδει. Cro Τίννηθαλία: cui macca il verbo che forma il compiento del tenso, canglo il Reiske in ἐνηλάλλιτ, dandogli il significato di andar contro i nemici; ma lo Schweigh, considerando la stranezza di coola significato, e che poc' anti Polibio avea detto, che i Romani stavano cheti, interpetrò insβάλλιτ nel senso più comme, singolarmente al Nostro. di schierar un corpo di soldati dietro l'altro, e traspose alcune parole del testo, coà serviendo: "Σπν δεί Γεννικο Γενν λεί Γεννικο Γενν δεί Γεννικο Γενν λεί Γενν λεί Γεννικο Γενν Δεί Γεννικο Γενν Δεί Γεννικο Γενν Δεί Γενν λεί Γεννικο Γενν Δεί Γενν Δεί Γεννικο Γενν Δεί Γενν Δεί Γεννικο Γενν Δεί Γε

(100) Quatiro stadii. In p.) redder, circa uno stadio damo unti i codici e le edizioni, spazio eguale a 125 passi, e munifestamente troppo breve per far tutte le croluzioni indicate dal Nostro, Quindi è più presto d'ascoltarsi Livio che pone quingratos passus, cioè quattro stadii, ed hassi a credere, secondoche osserva lo Schweigh, che Polibio scritto abbia d'aradisse. (103) Nello stesso modo. Cioè, aiccome avean fatto nel primo attacco, il quale era rimaso indeciso, marciando, conforme s' esprime Livio, presso gradu, con passo serrato.

(104) Ed all ala destra ec. Non riconosco la lacuna che qui did il Reiske e seguò lo Schweigh, conechò questi nelle not esembri ritrattarsi dalla prima opinione, cangiando ? η μὶν δεξη π τη δι διξίη, preceduto essendo ? ολε μὶν 'Ιβάραε ( wa-βέγγετλε).

(105) Le insegne e gli aquadroni. « La voltata della quale qui parlasi, ed il movimento obbliquo del quale tosto ragionariasi avea relazione allo spiegamento delle ale della schien romana ed all'eggusgliamento della sua fronte con quella del nemico, il di cui secretio era quasi del doppio maggiore; ma facevasi ad un tempo, affinchò le legioni romane attaccassero le ale degli avversarii prima che potessero affrontarsi i centri ». Schweigh.

(106) Tre coorti ec. Tpeïs emelpus (70070 de undeillus 76 σύν αγμα ίων wεζων παρά Puμαίοις ποδρίις); letteralmente: Tre spire (cotesto corpo di fanti chiamasi presso i Romani coorte). Il Casaub. cosl tradusse questo passo: Spiras sive manipulos ternos, quot nempe romanam cohortem conficiunt, locchè secondo la spiegazione dello Schweigh; significa, che ciascheduna coorte componevasi di tre manipoli, uno d'astati, l'altro dietro a questo di principi, il terzo ed ultimo di triarii-Ma Livio (xxvIII, 14) dice espressamente, che Marcio e Silano dall' ala sinistra, e Scipione dalla destra marciavano contro il nemico con tre coorti e tre squadroni , oltre i veliti , e che gli altri seguivan obbliquamente (cioè rompendosi come dice il Nostro). Oltre a ciò abbiam dimostrato nella nota 85 al lib. vi, che molto vago è il significato di ewipe, il qual ordine spesse fiate confondevasi colla onpaïa, vexillum, insegna, mentrechè il vexillum era sovente, siccome abbiamo colà con esempli dimostrato, il distintivo della coorte. Quindi io credo, che 7.57. 7. σύιλαγμα relativo sia a ciascheduna delle spire, e non a tutte unite.

(107) Rompendosi. Intorno a questa evoluzione, che Polihio chiama salla unificamen, e per cui la schiera distesa in fronte cangiavasi in colonna, vedi la nota 113 al lib. x e la figura che la rappresenta.

(108) In colonna. 'O, Hove , diritti ; cioè a dire , mettendosi in linea perpendicolare pochi uomini dietro agli altri, per modo che la lunghezza della schiera superi di molto la sua larghezza. S' inganna pertanto lo Schweigh., credendo, che per 3,9/01 possa qui intendersi quello schieramento de' tre manipoli d'astati, principi e triarii, onde componevasi la coorte, nel quale i singoli soldati non erano disposti alternatamente in forma di V ( in quincuncem chiamavanlo i Romani ), ma ciascheduno in linea retta collocavasi alle spalle dell' altro. Che se, conforme osserva il Linsio da lui citato (de milit., rom. 17, 1), ciò fu eseguito nella battaglia di Scipione con Annibale, è da sapersi in primo luogo, che Polibio nella descrizione di cotesta pugna (xv, 9) non usa il vocaholo i 99/11 per esprimere siffatta posizione, quantunque rectos ordines scriva Livio (xxx, 33) parlando della stessa cosa; poscia che nella pugna di Zama non leggesi che siasi fatto il rompimento di file, donde risulta la colonna, siccome qui accadde.

(109) Buon tratto ec. Sinus in medio erati (V'avea un seno, o piegatura nel mezzo) dice Livio. Ed infatti la schiera centrale distesa in fondo alle due ale rilevate avea l'aspetto d'un seno, o dir vogliamo dell'estremità interna d'un recipiente.

(110) I movimenti posteriori ecc. Poichè erasi rotta l'ala ed i soul frammenti aveano, premedudo una positione obbliqua, fornata come una seala fra l'estremità interna dell'ala romana e l'estremità esterna dell'ala cartaginese, l'ultimo frammento appiccava la raffa co'nemici che gli stavano di rincontro, e nello stesso tempo gli altri frammenti andavano innanzi, si mettevano l'un dopo l'altro in linea, eseguendo la parembole (V. la nota un; al lib. x e la fig. 4) con quello che già impegnato era nel combattimento, e rendevano i la pugna universale. Mai cavalli.

insieme co'velti seguendo i fanti, non entravano già in una linea parallela alla linea che questi occupavano, la qual cosa impediti il avrebbe nel combattere; sibhene deviavan esti, quelli dell'al destra alla diritta, e quelli della sinistra alla manca, e sopravanzavano l'ala nemica, mentrechè i fanti nell'attelarsi estendevansi nell'ala destra verso la sinistra, e nella sinistra verso la destra-

(11) Mettevanzi nella stessa linea. Davano tutti i codici izverappishtalvia: Ti, sidi: tobira, ed il Casanb; giudi zioamento aggiunse la proposizione ini avanti 73. Ma forsa non erraron i manoscritti che nella trasposizione dell'ini recato innanzi al participio, in vece che deves aegurito. Imperciocche a'cavalli che tenean dietro a'fanti, essendo da questi al tutto coperti, potessi appliere l'avenappishtalva; non gii a'fanti, le di cui frazioni formanti una linea obbliqua non erano l'una all'altra addossate.

(112) Le coorti. Cioè i fauti che componevano le coorti, siccome le torme (turmes) formavansi di cavalli. Oi 19 7as: rassipass scrive Polibio, quelli ch'erano nelle coorti, i soldati delle coorti. Manipuli traduce lo Schweigh., così rendendo egli la spira. V. la nota 106.

(15). Gli Elefanti. Aves il Reiske mosso qui un dubbio. Come potevano, die 'egii, 'l' armadura leggera ed i castili de' Romani fur impressione negli elefanti collocati, siccome vedemmo di sopra (c. 21), inanazi alla fronte delle respettive ale? Cotesta difficoltà scioglie lo Schweigh, Plassibilmente nel modo che segue: E' sembra, sono sue parole, che Astrubale, veggendo che i Romani avanno prolungata la loro schiera oltre le ale d' Cartaginesi, e che i cavalieri romani ed i vettii accingevansi ad assaltar i finnchi degli Spagnuoli che stavano nelle ale, abhia fatti andare gli elefanti all' estremità, ed eziandio s' fanchi delle ste, affinchè con questo aiuto si difendessero dall' impeto de' cavalieri e de vettii romani.

(114) S' affrontassero. Συμβεβηκίται ha il testo, innanzi al quale suppose il Reiske che mancasse μάχισθαι, attribuendo a POLIBIO, tom. IF. σμβαίτι: il seuso di fieri (avvenire, secadere), par modo che avvelhe detto Pollibio: e massimamente, perchè egli avvenne che i più robusti co' più deboli fra i nemici combattessero. Il pertanto ragione lo Schweigh. di dare all'anzidetto verbo il valore di svatista, congredi (affondarisi) quantunque io non possa accordargli, che sana sia la letione γείτ χρικημαΐτει co nonissione elittico della prepositione «νε (con), dovendosi in tal caso riferi il verbo al capitano, e di interpetare la sententa socnici mente: Per essersi il capitano co' più robusti (de'suo) affrontato co' più deboli, per la sua previadenza. Il perchè lo sarei inclinato a ricevere l'enseudazione dello Scaligero che legge γείν χρικημαΐτεις dono fisulto il senso che be espresso all' organizazamento. Il Casabb, imbarastato probabilmente da quel dativo inopportuno, segnò nel testo una lacuna, sebbene la sua traduzione no adifferica sdalla nostre con differica sdalla nostre con

(115) Hurgia. Questa cità fia sensa dabbio rammentate dal Nostro in quella parte sunarrita del presente libro, dov'egli narrò l'orrenda strage che ne fece Scipione, in vendetta del tradimento che fecero i suoi abitanti al presidio romano, il quale ri-cevettero come amico, e poscia diedero nelle mani a' Cartaginesi. V. Livio (xxviii, 19), il quale la chiama Hitargia, ed Appiano (Hispan. c. 59). l'àseppir l'appella Tolenco (11, 4) e la pone ne Tarduli.

(116) Moltissimi Romani. Questo fatto avrenne nella press di Astapa , città della Spagna betica ne Bastuli, ch'er a sempre stata fedele a' Cartuginesi, e perciò aven molestati i Romani con ogni sorta d'ostilità. Disperando del perdono eransi gli Astapei non esta usciti, e dopo la caduta de' loro concittadini truedarono le donne e il fancialli che insieme cogli effetti più preziosi raccolti avena sopra un rugo; poscia vi applicaron il fuoco, e gittaronsi nelle fiamune. V. Livio, xvunt, 22, 25, ed Appiano. Stef. Bia. per i tabaglio pone gli Astapei nell' Africa.

(117) Scipione. L'opportunità a questa sedizione avea porta

una gravissima malattia del supremo duce, ed il falso rumore che in conseguenza di quella erasi sparso della sua morte, conforme narrano Livrio (xxviu, 24) ed Appiano (Hispan. c. 35), 
onde i soldati credevano che la Spagna anderebbe tutta sossopra, 
e ch' essi avantagerebbonsi in quel tumulto sacchegiando le vicine città, ed imponendo tributi agli allesti, ove loro riuscisso 
di costriager i tribuni a non contrariare i loro disegni. Il principio della parte di questo avvenimento, che ne fu serbata dell'epitomatore di Polibio, trovasi presso Livio alla metà del cap25 del libro succitato.

(118) Imperciocchè c.c. Quanto fu mai la mente del nostro Storico ferace d'utili applicazioni delle più sane massime di politica e di scienza militare a'cangiamenti di grande importanza da lui esposti! Livio, che nella parte narrativa di rado staccasi da' suoi vestigii, omise come a bello studio tutti questi tratti sublimi di pratica filosofia.

(119) Sembrami pertanto ec. Il testo ha male inter umeserzialmales, done secondo lo Schweigh. con intranissima elissi manca il dii, cosicchè tutta la sentenza arcibie: Se non che di un solo avvertimento fa d'aopo ec. Ma io non veggo, perchè il fispaire (ablisogna) che al male precede no possa questo esser riferito. La versiono italiana stessa non sonerebbe male, se così losse: E di singolare perspicatia abbisogna, arai d'un solo avvertimento che è adatti a tutti (è wiers àpajers).

(120) Trentacinque. Aveano i sediziosi secondo Livio, che nel numero degli autori s'accorda col Nostro, poichè discacciati ebbero dal campo i tribuni, dato il supremo comando a due soldati gregarii, denominati C. Albio Caleno e C. Atrio Unbro.

(22) Ma se ciò non potessero. « Se i capi della ribellione fossero nomini tanto oscuri, e di conditione così abbietta, che non s' addicesse loro di chiamarii da abitar seco, o che d'al-tronde il loco nol permettesse ». Reiske. Livio pertanto, quantunque lo Schweighe. il trovi d'accordo col Nostro, dice: Per idoneos homines benigno vultu ac sermone in hospitium invi-

tatos sopitotque vino , vincirent (Per uomini a ciò atti li facessero con faccia e discorso benevoli invitare ad albergar seco, ed assopiti dal vino legare). Così i tribani non degradavansi coll'invitatti in persona, ed ottenevasi più sicuramente lo scopo di impossessarsi di loro, venendo ad essi l'invito da tali che non eran loro sospetti, siccome lo sardobono stati i tribuni.

(122) Indibitle disertore. Costui e Mandonio, che Scipione avea tanto generosamente trattati (x, 35), eransi lusingati che, cacciati i Cartaginesi dalla Spagna, essi ne avrebbono conseguito il dominio. Ma come videro deluse le loro speranze, si ribellarono (Liv. xxviii., 24).

(123) Alla città. Era questa Cartagine Nuova, dove i Romani avean il quartier generale, e dove Scipione era giacinto infermo. (124) Prefetti. Aveano questi la stessa dignità nella milizia degli alleati, che i tribuni nella romana, siccome leggesi nel lib. vi. 25. - Il testo è qui stranamente viziato, ed i commentatori in varii modi ingeguaronsi d'acconciarlo. Il Casaub. e lo Schweigh. non volendosi troppo dilungare dalle tracce de' manoscritti . inciamparono in assurdità. Il primo scrisse: Impedimenta quidem emitterent, me allas pir awornteas awoligirai; ma perchè precisamente le prime bagaglie? a tacere, che àroligirai è deporre, e non altrimenti mandar fuori. L'altro che notò due lacune suppli in questa guisa ai difetti del testo: "O7as (lac. izi Tie munge ecorlas, uthivers lois) inmorevomirors, mila (lac. 7οῦ) Τὸ ΨεῶΤος κ. τ. λ., comandar a quelli ch' escono , dopochè saranno in sulla porta primieramente ec. Ma troppo è lungo ed arbitrario il primo supplimento, e nel secondo quel μεία 1ουίο 1ο πρώτο, suona male ed ha l'apparenza di una contraddizione. L'emendazione proposta dal Reiske, renduta in vulgare, è la seguente: Era stato comandato a' tribuni ed a' prefetti, che, quando li vedessero usciti pella porta, dapprima facessero loro deporre le bagaglie. Io credo pertanto che la guida più sicura per tante tenebre sia Livio, come quegli che ebbe al certo sotto gli occhi la vera scrittura di Polibio. Ecco

le sue parole: Vigilia quarta impedimenta exercitus, cujus simul abatur iter, proficicie caepere, sub lacem signa mota, e ad portam retentum agmen. Adunque le baggile avena vavio il tempo d'useir tutte (non soltanto le prime), ed i soldati non erano stati trattenuti nell'atto che useivano (in porta), ma alla porta (ad portam), cieb picòle eran usetit.

(125) Nello stesso tempo. Non s'appose al vero il Casaub., riferendo le parole om aulos los maipos a oudhaßeis, quasichè i tribuni avessero a prender i ribelli come prima si fossero ad essi abbattuti, locchè, conforme osserva lo Schweigh., è contrario a ciò che tosto dice Polibio. Ma non comprendo abbastanza la spiegazione del Reiske, secondo il quale a 6# dullor Tor uniper deesi sottintendere un 9 or ides πυθούς συλλαμβάνεις (in cui doveansi prendere), cioè: sub illud temporis momentum quo sontes opportebat comprehendi, imperabatur tribunis nomine imperatoris, ut eos comprehenderent (che pigliassero i colpevoli in quel tempo che dovevano pigliarli). Bella particolarità invero che ci avrebbe narrata Polibio! lo ho interpetrato questo passo per modo, che ne risulta, aver i tribnni, nel medesimo tempo ch' ebbero il comando d'andar incontro a' colpevoli o di trarli seco cortesemente, ricevuta eziandio l'incumbenza d' impadronirsi di loro dopo la cena.

(126) Aspettando anziotamente. Secondo Livio eran costoro ferrecemente concoria al foro, metitendosi presso alla tribuna del supremo duce, con animo di spaventario alzando la voce. Che fostero distarmati il dice bensi lo storico romano, ma non avae d'uopo di dirio il Nostro, seconue glielo vorrebbe far dire lo Schweigh.; dappoiche egli non ce il rappresenta in atto minaccioso, ma spacificamente recotti nel foro.

(12) Figorozo nell' aspetto. Leggo col Reiske: Ερέφει». Snaéμει» καθ 7è, ἐνείφει», ἐνάγρει», mentrecht git altri pongono la virgola dopo Snaéμει», donde hassi questo senso men naturale: Feggendolo sano, romasero sbigotitit delfraspetto.

(128) Allora, ec. 11 discorso che Polibio mette in bocca a Scipione è al tutto diverso da quello che Livio gli fa pronunziare nello stesso incontro. Quello che leggesi presso lo storico romano è una declamazione vecmente sull'atrocità del delitto da' ribelli meditato, a paragone del quale dimostra l'Oratore, che minor colpa fu l'ammutinamento della legione romana in Reggio, condotta da Decio Iubellio, che tutta perì sotto la scure, e la guerra recata alla patria da Coriolano. Il Nostro, senza omettere que' gagliardi tocchi che muovono da un' anima appassionata, pone la principal forza del suo ragionamento nel fare con evidenza conoscer a' ribelli, che mancavan loro tutte le cause, per cui gli uomini osano d'ammutinarsi contro la patria ed i capitani. Reca pertanto maraviglia, come in tutta l'aringa di Scipione nel modo ch' è riferita da Polibio, tacciasi della grave malattia del duce, la quale, secondo Livio, che sovente la ricorda nella diceria da lui riferita, fu il maggior incentivo della sedizione.

(193) Che se in ciò, cc. Tengo col Reiske, il quale difende la scrittura de codici si Fêρa, e vi sottintende vi γραλμα, che leggesi nel periodo antecedente. Ne mi è sembrato irragionevole l'emendazione fatta dal medesimo di ta vie r Pápas in sia. 7. P., attesa la stravagama del plenastico ita. Eñ δέρα corressi lo Schweigh., sia pure (la colpa) senza bisogno, restando così pure la sentenza difettosa del vocabolo γραλμα, e non riuscendo essa miente più naturale della volgata.

(150) Imperciocché lo stesso sarebbe, ce: Siccome generalmente ne' costumi degli uomini hanno maggior infourna gli essapli che non i precetti, così chi indirizza la parola alla moltitudine, a quelli maggiormente che a questi devesi attenere. E fia in ciò ben avventuto il nostro Storico, che nella spositione degli avvenimenti più fecondi di consequenza seppe far si buon uso di questo genere di persussione.

(131) Non vi sono già, ec. Poichè nell'antecedente capitolo Scipione ebbe capacitati i ribelli ch'essi non avean alcuna ragione di portargli odio, passa egli alla seconda fra le consuete cause d'amnutinamento da lui additata nell'ingresso dell'orazione, cinè alla situazione de' soldati, ch'egli descrive tanto avventurosa, che pazzia sarebbe stato il desiderarne una migliore.

- (150) De disperati. To a ann ansilna. Latinismo, disperati, per uomini facinorosissimi, scellerati, e rotti ad ogni acione andacc. e Reiske. La stessa forta ha questo vocabolo nell'idioma italiano, e significa uno che di sua volontà ha rinunziato ad ogni speranza, antiche tale, che per le circostanze è fuori d'ogni spenne.
- (153) Nê giả avete, ec. Si confronti la robusta evidenza di questa argomentazione collo artorici pompa di Livio nell'esporre la stessa materia (xxvun, 29). « Me vivo, il fa eschamare lo storico romano, e salvo il resto dell'esercito col quale presi in un giorno Cartagine, col quule sconfissi, misi in fing e caccià dalla Spagna quattro eserciti cartaginesi, voi che siete ottomila uomini cravate per istrappare la Spagna al popolo romano?
- (15), Che lo sconvolgono. Oi sexhevite ha il testo, proprimement, siccome interpetra il Reiske, che lo fanno girare, lo maoron in giro, non già a guisa di vortice, ma sollevandone delle grandi masse, e rotandole sopra sè medesime, per modo che ne masca quella specie d'onde, che chimansi cautlonit. La medesima allegoria quasi colle stesse parole espressa, riscontrasi presso il Nottro nel lib. xvx1, i.b. Dalla qual improbable sonigianza d'idee e di parole profferite in diversi tempi da diverse persone è forse lectio d'arquire, che le orazioni di Polibio, non meno che quelle degli sitti storici dell'antichista sono un orramento aggiunto alla narrazione, donde più che da ogni altra parte della storia tralucono i sentimenti dell'autori tralucono.
- (135) I suoi capi. Qui cita lo Schweigh. molto a proposito il seguente verso d'Euripide nell'Oreste:

Attres el weddel, nanouppeds elar aguet mporralas.

Terribil cosa è il volgo, quando ha capi Nel mal oprar maestri.

(136) Fecero suonar, ec. In segno d'approvazione. Lo stesso

eseguivano innanzi d'attaccar i nemici, ma allora vi univano le grida. Vedi Polib, 1, 34; xv, 12. Livio (xxviii, 19) copiando il Nostro scrive: Exercitus qui corona concionem circumdederat, gladits ad seuta concrepuit.

(157) Nessuno mutò la faccia. È un poco strano quest' effetto dello spavento, il quale anzi quanto è più forte e repentino, tanto maggiormente altera i limementi edi cloore del volto. Ma forse intendeva Polibio di significare con questa frase, che tolta era a' soldati dall' eccesso del terrore la facoltà di contribujure co movimenti spontanci al canejamento della faccia.

(158) In nome della repubblica. Bene avverti lo Schweigh. nelle note, che και<sup>3</sup>α κεινώ non vale, conformiegli copiando il Casaula. avea tradotto, simul omnes (tutti insieme, in comune). Ciò era superfluo che Polibio dicesse, giacchè prima detto avea si di λειπε) (i rimmenti); ma l'assicurar i soldati dell'assenso della repubblica al perdono ch'egli avea loro accordato era cosa essensiale.

(150) Bene estirpata la radice di grandi pericoli. Con pochete ed eleganza avea Polibio espresa questa sentenza, scrivendo i Mipéhare scribireo desprisare naña i incipareixa pericoli. Con megino de i principio di grandi pericoli che arean messo radice. Nè molto meglio la rendettero gl'interpetri latini con queste parole: Quum magnorum malorum initia, quae jam radice ce agenata, pruedenter repressiste. I no no ho cerdulo di recur pregiutizio alla fedeltà, ch' è primo dovere del traduttore, vestendo di termini più proprii la metafora qui usata dal Nostro.

(140) Scipione, ec. Questi fatti narra Livio nel lib. xxviii, ec. 5.1 – 5.4. – L'aringa di Scipione, della quale, non so se Polibio di il suo epitomatore addusse soltanto gli argomenti, (quantungue delle dicerie con deplogate riacontrina ei sandio nei libri che sono initieri a noi pervenut) differisce qui pure grandemente da quella che rapporta Livio. In questa non trovasi fatta menzione delle vittorie anteriori che il Romani conseguirono zopra i Cartagierei e Spagnuodi uniti, ma vi si ragiona lingumente della spregerolezza del nemico che andavana s combattere, e si

rileva la particolarità, che tutti li soldati allora presenti venuti erano in Ispagna o con Scipione o col suo zio: stimoli al coraggio molto meno efficaci, che non il confronto fra la guerra a cui accingeansi e le antecedenti.

(141) Soggiunse. Ho inscrita nel volgarizzamento questa espressione che non è nel testo, per render meno brusco il passaggio dalla terza persona singolare (che non voleva accettare) alla prima plurale (debellati abbiamo).

(142) I Celtiberi. Questa nazione era la più valorosa di quante abitavano la Spagna, e fece a' Romani lunghissima resistenza, risorgendo sempre più formidabile dalle proprie stragi. Avean essi dapprima scosso il giogo de' Cartaginesi, ed erano passati al soldo de' Romani; ma sedotti da' primi colla promessa d'uno stipendio maggiore, abbandonarono Publio Scipione, padre dell'Africano. Poscia furono vinti da M. Silano, che comandava in Ispagna sotto il nostro Scipione (V. Liv. xxviii , 2), ed a questa vittoria alludesi nella presente orazione. Ma in appresso ancora sconfitti furono in varii tempi da M. Fulvio, da C. Calpurnio, da Fulvio Flacco, da Catone Censorio, da Sempronio Gracco. Finalmente avendo essi raccolto il nerbo delle loro forze in Numanzia, e per vent'anni affrontato il valore de' Romani, furono coll'eccidio di quella celebre città al tutto sterminati dall'Africano minore. V. Livio, Appiano, Floro, Strabone, Velleio Patercolo , Aurelio Vittore , Eutropio .- Nell'aringa che leggesi in Livio i Celtiberi non sono punto ricordati, sibbene vi si rammentano alcune volte gl' llergeti , de' quali era principe il ribelle Indibile.

(143) Tenesse pronti i cavalli. Erano questi, secondochè narra Livio, stati messi in agguato dietro uno de' monti che sovrastava al vallone, e come s'impegnò la zuffa co' veliti balzarono fuori ed andaron addossò agli Spagnuoli.

(144) Apparecchiar i veliti. « Velites subsidio misit, » dice Livio; cioè, mandò de' veliti dietro agli animali, quasi in difesa di questi, ed affinchè contrastassero la preda a' nenici. (145) Di concerto ed a piede fermo. Val a dire, nelle batta-glie dove non v'ha sorpresa ed una parte aspetta l'altra; nelle quali i Romani e perchè erano meglio guarentiti dall'armadura, e perchè pognavano con maggior ostinazione, di gran lunga supervanon gli Spagusoli.

(146) Oppose i veliti. Avi7a77s semplicemente (schierò) è nel testo, cui il Reiske crede che debbasi soggiugner o sottintendere To was ergalowider, oppure Tas horwas deramis (totto l'esercito, od il resto delle forze). Livio pertanto (xxvn1, 33) dice: Ipse (Scipio) omnia signa peditum in hostem vertit (Egli voltò tutte le insegne de'fanti contro il nemico), nè parla punto, siccome fa il Nostro, di coloro che schierati furono contro gli avversarii, i quali stavano in ordinanza alle falde de' monti: avvertenza ch'era pur necessaria per tenere a bada quel corpo , affinche non scendesse ed attaccasse la maggior schiera de' Romani, mentrechè combatteva, a' fianchi ed alle spelle. Se non che a tal uopo bastava una forza mediocre, e probabilmente era dessa pell'appunto quella banda di veliti che Scipione avea mandata dietro gli animali, rinforzata da altri della stess' arma. Il perchè io opino collo Schweigh., che dopo arilalle abbia a seguire ? obs voordomávous.

(147) Quattro coorti in fronte. Quatuor cohortes, sono parole di Livio, in fronte statuit, quia latius pandere aciem
non poterat. (Quattro coorti pose nella fronte, perciocchò non
potes maggiormente dilater la schiera). Il qual testo arreca luce
al presente passo di Polihio, e sabilitice il valore della frese
in) l'ill'apar saiglis, che il Cassub: male voltò quatuor cohortibus: forze troppo deboli per opporre a tutti gli Spagnosli
ch'erano disessi nel vallone.

(148) Quasi tutti. A detta di Livio non se ne salvò neppur uno. « Ad unum omnes cessi sunt; nec quisquam peditum equitumque superfuit, qui in valle pugnaverant. (Tutti tutti furon uccisi, e nessuno de fanti e de cavalli che avean combattuto nella valle fu salvo).

(149) Scipione posto fine, ec. Con ragione divisero la Xilandro e lo Schweigh, equesta parte del capitolo dall' antecedente, perciocché mancano nel testo tutti gli avvenimenti che corsero dalla vittoria testò descritta alla partenza di Scipione dalla Spagna, contenuti nel capp. 54. 757 di Livio.

(150) A Giugno e Marcio. Bene congetturò il Cassath, cui acconsenti il Gronovio, che la scrittura volgata i s'ississi Majasa (Giugno Marco) fosse erronea, e da mutarsi in quella che già adottamma. Infatti osserva lo Schweigh., che Marco Giugno Silano e L. Marcio sono insieme nominati da Polibio nel c. 35 di questo libro, e che Livio fa sovente menzione d'amendac. Donde segue che Scipione non aspettasse l'arrivo di L. Lentulo e L. Manlio Aridmo, i quali secondo Livio (xxvii, 58) ricevettero il suo escricio.

(151) El era Estálemo, ec. Nells fine del libro x, sevramo lascisto custui no Zarisspa, città della Battriana, vinto da Antioco in una battaglia, la quale pertanto non fu decisiva, dappoi-che gdi, conforme qui vedismo, continuò ancora per ben due anni la guerra, e non si ridusse all'ubbidicina, se non se per truttati. — Il Reiske suppli lieggeosomente alla parte mancante di questo periodo colle seguenti parole: Astiotro mandato ad Estidemo per trattare la pace Teles magnete; ms superfluo era l'eggingerti: il quale (Teles) era amico di lui e concitta-dino. — Per ciò che spetta alla città di Megnesia, patria d'amendue, crede il Visconsi (Locogy, erg. t. tu, p. 421), chequesta era l'assistica sud Menandro; ms sulla osta ch'essas fouse qualla della "Essaglia, giacché dopo la morte d'Alessandro Magno si riempiè l'Asis di potentati e di capitani orioudi dalla Grecia d'Euronè l'Asis di potentati e di capitani orioudi dalla Grecia d'Euronè l'Asis di potentati e di capitani orioudi dalla Grecia d'Euronè.

(1-5) Estendari altri rikeltati. Biferisce Strahone (zn. p. 5-15), che insorte essendo delle dissensioni fra i re di Siria e di Media, cui ubbidivuno le provincie di li del Tauro, Eutidemo fui i primo che trasse ala defezione la Buttriana ed i paesi a lei vicini. Ora seconulo Gistino (xs.) 4 ji Te Teodoto prefetto della Battriana, e non altrimenti Eutidemo, il quale profittando della discordia de due re fratalli, Sclenco II Callinico el Anticco Grarce (i re di Siria e di Melia rammentati da Strabose), si fece proclamar re; e questa relazione meglio faccorda con quanto circa questa ribellione marsa il Nostro, che non ciò che ne dice Strabone. Il discendente di colni, che ribellato erasi dal re di Siria cinquanc'anni circa sunati ii fatto de qui narra Polibio, (a detta di Giustino l'anno di Roma Sot) fia il suo figlio nomato anch'esso Tecodoto; e questi venen cucio da Eutidemo. Si consuli Petav. rationar. temp. p. 1, lib. 11, cap. 5; Bayer, hist. rega. Bactr., 5 28.

(153) Scizii erranti. Erano questi singolarmente i Massageti, ferocissima popolazione, più degli altri Scizii vicina all'Ircania ed alla Battriana. V. la nota 264 al lib. x.

(154) Il re che da lungo tempo, ec. Entidemo adunque, ben lungi dall'esser ridotto a mal partito, avea colla sua resistenza stancato Antioco, e rendutagli desiderabile la pace.

(154) Demetrio. Questi, mentr'estendeva i suoi dominii nell'India, fu da Eucratida escluso dal paterno regno. Ritornatovi con un poderoso esercito rimase vinto, e perdette l'India ancora (V. Strab. x1, p. 516; Justin. x1, 6).

(150) Ch'ermo presso Entidemo. Tuò u un'appellar inqu'are l'are un'a l'are 50-54 seps. Il Riche, considerando che non pud dirà si un'a l'are ha pén'ile, muth il secondo l'abs in l'are, e motte il secondo gli electatio node un'al l'are "E-95-6 seps. verrebbe a significar , Entidemo col figlio. Ma troppo sottil è la distinzione fire Eudolemo ed i guardiani de' suoi eledanti, ne gli è probabile che Polibio la volose indicare. Più regionevole mi sembra il sospetto, che un'al (il quale in senso di presso, apund trovasi contriuno coll'accessivo) sis stato scambiato con un'a), nel qual caso dovrebbe lasciarsi insatto il secondo plenosatico l'abs.

(157) Il Caucaso. Cioè il Parapamiso, che chiamavasi ancor il Caucaso indiano. V. x, 48, ed ivi la nota 266.

(158) Re dell' India. Probabilmente della Paropamiside, Sablestan odierna: prima provincia indiana che si riscontrava, venendo dalla Battriana.

(159) Aracosia. Il Candahar d'oggidi confinante a settentrione colla Paropamiside.

(160) Erimanto, Fiume della Drangiana, che Arriano (14, 6) chiama Etimandro. Suppone il Reiske che sia l' Hindmend odierno.

(161) Drangiana, oggi Segestan, ad occidente dell' Aracosia. Della Carmania, nella quale Antioco pervenne proseguendo il suo cammino verso ponente, abbiam ragionato nel lib. x.

(162) Le città marittime. Secondo il Reiske le città libere della Grecia situate sul mar mediterraneo e sull'Egeo.

(163) I potentati di qua del Tauro. « Di qua hassi ad intendere per rispetto alla Grecia. Non dice pertanto Polibio tutti; locchè di suo arbitrio aggiunse il Casaub. Parlasi principalmente d'Acheo. » Schweigh.

FINE DELLE ANNOTAZIONI AGLI AVANZI DEL LIERO UNDECIMO E DEL IV TONO.



## INDICE

## DELLE COSE CONTENUTE IN QUESTO QUARTO TOMO.

V olombizimes ro degli avanzi del libro ottavo Sommario degli avanzi del libro ottavo . Annotazioni degli avanzi del libro ottavo .

| Forgustamento negli urunzi nei noto nono .      | * 79   |
|-------------------------------------------------|--------|
| Sommario degli avanzi del libro nono            | » (25  |
| Annotazioni degli avanzi del libro nono         | » 129  |
| Volgarizzamento degli avanzi del libro decimo.  | n 183  |
| Sommario degli avanzi del libro decimo          | » 24 c |
| Annotazioni degli avanzi del libro decimo .     | » 245  |
| Volgarizzamento degli avanzi del libro undecimo | » 313  |
| Sommario degli avanzi del libro undecimo .      | » 349  |
| Annotazioni degli avanzi del libro undecimo .   | » 35 ı |
| INDICE DELLE TAVOLE.                            |        |
| Sambuche di Marcello                            | Pag. 6 |
| Medaglie                                        | n 29   |
| Tavola di figure geometriche                    | » 15o  |
| Promisit Jella senelleria sessa                 |        |

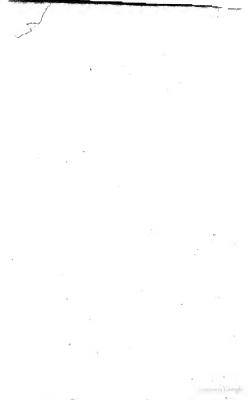

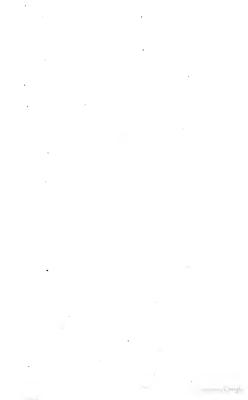



